









Digitized by the Internet Archive in 2013

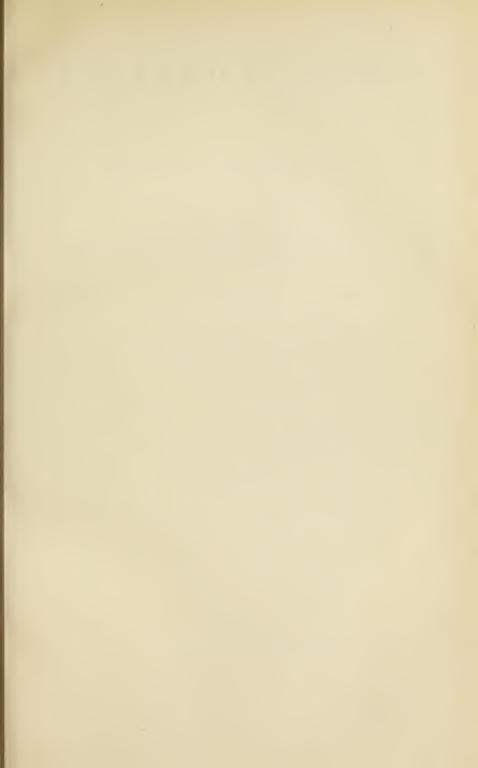

# OPERE COMPLETE

DI

# D. LUIGI TOSTI

BENEDETTINO CASSINESE

#### CORRETTE ED AUMENTATE DALL'AUTORE

EDITE

DA

LORETO PASQUALUCCI

VOLUME XVII.

ROMA
L. PASQUALUCCI, EDITORE

1890

## D. LUIGI TOSTI

BENEDETTINO CASSINESE

# STORIA DELLA BADIA

DI

# MONTECASSINO

VOLUME IV.

ROMA
L. Pasqualucci, editore

1890

Proprietà riservata per tutti i diritti

## STORIA

DELLA

# BADIA DI MONTECASSINO

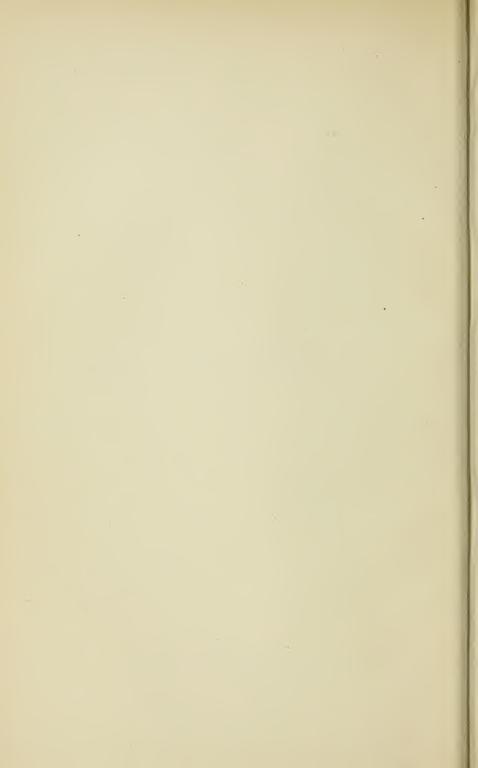

### INDICE

#### LIBRO DECIMO.

#### CAPITOLO I.

#### CAPITOLO II.

Congiura della gente translirana contro i Francesi, soppressa dall'abate. — Minacciosa lettera di Championnet all'abate. — Come la gente translirana si profferisse a difesa dell'abate. — Risorgimento della parte regia, e chi ne fosse capo in San Germano. — Questa abbatte l'albero della libertà, e pone ogni cosa in disordine. — I buoni chieggono una maniera di governo all'abate che ben dispone, ma l'ordine non piace. — I regi fanno peggio dei

VIII INDICE

| Francesi. — Ammazzano il capo degli armigeri badiali; e vanno nel moni-   |
|---------------------------------------------------------------------------|
| stero anelanti al sangue. — Uscita de' Francesi dal regno e matto pen-    |
| siero di difese in San Germano. — Come divenisse deserta San Germano      |
| all'arrivar de' Francesi. — Fuga de' monaci dalla badia. — Furiosa venuta |
| de' Francesi in Montecassino, e quel che fecero, rubando e guastando come |
| Saraceni                                                                  |

### CAPITOLO III.

| Che facessero i Francesi in San Germano. — Come l'abate si sforzasse ad en-    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| trare nell'animo del re Epistola di Pio VII all'abate cassinese, e come        |
| quel papa soccorresse alla diserta badia. — Avvento di Giuseppe Bonaparte      |
| in San Germano, e sue ipocrite cortesie verso i monaci. — Famoso bando di      |
| costui, con cui caccia i monaci dai monasteri, e li spoglia per amor di patria |
| - Varie sentenze su questo bando Come rimanesse la badia cassinese.            |
| — È tornata in vita. — Sue presenti condizioni                                 |
|                                                                                |
| Documenti e note                                                               |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## LIBRO DECIMO

#### CAPITOLO I.

Erasmo Gattola, chi fosse e sue opere. — Placido e Giovanni Battista Federici e loro opere. — Casimiro Correale, sue scritture sulla Bibbia. — Quali fossero le condizioni del censo badiale al venir dei Francesi. — Rivoluzione francese. — Accoglienze che prepara l'abate al venturo re Ferdinando. — L'esercito regio campeggia San Germano, e il re con numerosa compagnia ferma la sua stanza nel monistero. — Avvento della regina Carolina alla badia. — Scioglimento dell'esercito regio: arrivo de' Francesi in San Germano e che facessero costoro all'abate a primo scontro. — Loro avide voglie e come sfogate. — Superbo detto dello Championnet al Pignatelli, che fa disperar della pace. — Villana estorsione di denaro, e spoglio della basilica per mani francesi. — Alzano l'albero della libertà in San Germano.

Volge al suo termine il racconto di questa storia cassinese, e venendo a quel terribile traboccamento di uomini e di pensieri che seguì allo scorcio di questo secolo xviii, e che disertò la badia, è bene che io dica in quali condizioni la trovasse la truculenta rivoluzione francese. Erano in fiore i buoni studii; e si era svegliato negli animi de' Cassinesi un certo amore pei fatti del medio evo, e perciò un lodevolissimo desiderio di contarli, essendo quel loro archivio una bella fonte di notizie, che loro ne offeriva il destro. Sante voglie non le ebbero generosi monaci, ma aiutarono le provvidenze del governo, ed ammiserirono per la grettezza del reggimento monastico. Faticavano in un arringo glorioso, ma poi li coglieva l'inerzia; perchè un patrimonio di tre milioni di ducati era poco a sopperire alle miserabili

<sup>1. -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO. - Vol. IV.

spese tipografiche! Tuttavolta si travagliarono gl'ingegni, e fruttificarono a pro delle patrie storie. Anzi questa maniera di studii sui fatti del medio evo grandemente coltivati in Montecassino, e ne' monisteri benedettini di Francia in questo secolo xviii fece avvisati molti della grande utilità che sarebbe venuta dal rischiarare i tempi di mezzo. Primi furono i Benedettini in questa opera, perchè ne avevano i documenti; poi cento altri solertissimi ingegni, tra i quali fu quel trapotente Ludovico Antonio Muratori, discepolo del Cassinese Bacchini. Allora, come eruditi, si fecero gli uomini a cercare le vecchie memorie ed a pubblicarle; oggi, come filosofi, le vanno cercando e chiosando, per istudiare nella sua culla questa moderna civiltà, conoscerne per quali vie abbia camminato nella sua infanzia, e da quelle argomentare il come farne oggi più spedito il progresso a vantaggio delle umane generazioni. Perciò que' monaci, di cui son per dire, disseppellendo dalla polvere dell'archivio quelle cronache, quei diplomi e bolle ed altre scritture, non solo fecero più splendente la storia della loro patria, ma fornirono gravissimi argomenti alla meditazione de' filosofi.

Tra questi è da fare in questa storia onorevole ricordanza del Gattola, che andò innanzi a tutti per amore che portò agli studii storici, e pel continuo travagliarsi che fece su le antiche scritture. Nell'agosto del 1662 sortì i natali in Gaeta da Girolamo e Giovanna d'Alvito, ambi ragguardevoli per chiarità di sangue e ricchezza di fortuna. Contava il tredicesimo anno dell'età sua, quando i parenti lo menarono in Montecassino, ad apparare umane lettere. Piacquegli la tranquilla stanza, e si votò a Dio, rendendosi monaco. Istrutto delle consuete discipline, addisse l'animo alla storia, e specialmente a quell'arte, per cui quella è ministra di verità, dico alla diplomatica; ed, aiutando la naturale attitudine a questa maniera di studii con la indefessa fatica, venne in

breve a tanta perizia di quelle cose, che gli confidarono l'archivio cassinese. Fino a'suoi tempi non era stato alcuno, oltre a quell'Angelo della Noce, che dopo tanto scempio, sul codice cassinese, tornò alla sua interezza la cronica di Leone Ostiense, che avesse posto mano alle croniche ed ai diplomi per illustrarle, e renderle di pubblica notizia. Egli primo le svolse, le interpretò, e, lucubrandole, le rassegnò. Aprì que' manoscritti, in cui i monaci del medio evo avevano riposta la salvata sapienza degli antichi; e conobbe quali si stessero ancora nelle tenebre, quali traformati avessero visto la luce. Sparsa in Italia e nei paesi oltramontani la fama di questo laboriosissimo monaco, quasi non fu uomo, che, ponendosi ad alcuna opera riguardante i tempi di mezzo, non si volgesse a lui, chiedendolo di lumi e di notizie. Il Muratori, il Bacchini, il Querini, Noris, Ciampigni, Zaccagnini, Fontanini, il Mabillon, Montfaucon, Ruinart, Calmet, e tutta quella operosissima congregazione di San Mauro, usarono con lui per lettere; ed allora fu visto nel Gattola un singolare esempio del santo ministero, cui sono deputati i monaci di san Benedetto. Io non posso andare con l'animo a quella età e leggere le originali lettere di que' valentuomini senza che me ne venga una gioia grandissima, e per quel ricambiare di aiuti che facevano i Cassinesi con coloro nell'aringo della storia, e nel vedere questi monaci veri sacerdoti della sapienza. Per la qual cosa nelle opere di que' valentuomini leggesi fatta ricordanza onorevole di quel Gattola, che ad ogni loro richiesta fu largo di aiuto. Conseguitava anche da questo un doppio bene ai Cassinesi, uno stimolo che li concitava a fare qualche cosa, e l'acquisto di molti libri, che dagli autori riconoscenti erano donati alla libreria di Montecassino.

1

Ma il Gattola non poteva tenersi dall'operare per sè quei tesori dell'archivio de'quali era così largo con gli altri. In quel tempo era molto tribolata la badia per liti e controversie, che andavano sempre a ferire la spirituale e temporale sua signoria, segno che il suo feudalismo toccava già la decrepitezza. Egli se ne sentiva piangere il cuore; e, per rimediare a quel male, divisò raccogliere e pubblicare tutti que'diplomi e bolle, sulle quali reggevansi le giurisdizioni della sua badia, e queste rannodare con un filo di storia, che ricordasse i fatti cassinesi, l'antica potenza, ed i monaci che per santità di vita e per dottrina furono chiari. Spose il suo divisamento ai monaci, e il Longo, e il Mantoya, il Giustiniani gli si aggiunsero compagni nella fatica, che poi in quattro volumi in foglio vide la luce nel 1734 in Venezia pe'tipi del Coleti. Io non darò giudizio di opera assai conosciuta; dirò solo che benissimo ebbe meritato questo monaco degli studiosi delle patrie storie, avendo aperta una vena di antichi monumenti, che loro portano molto di luce.

Quella parte dell'opera del Lucenti, che ha titolo *Episcopatus Cassinensis*, è tutta cosa del Gattola. Scrisse anche: Della giurisdizione civile criminale e mista — Della portolania, zecca, pesi e misure — Della caccia e pesca — Della bagliva, ecc. e di altri diritti feudali, scritture che sono ancora inedite nell'archivio. Visse 72 anni: 32 ne spese agli studii de'diplomi. Austero di costumi, sobrio, assiduo alla preghiera, dolcissimo ne'modi, morì venerato e rimpianto nel 1734, mentre pubblicavasi la sua storia.

L'esempio del Gattola mise negli altri monaci lo stesso amore pe'diplomi. E, scorsi un quarant'anni dalla sua morte, furono due fratelli, Placido e Gio. Battista Federici da Genova, monaci di Montecassino, i quali conseguitarono molta lode per lunghi ed utilissimi studii fatti nell'archivio. Il primo, di svegliato e versatile ingegno, per alcune tesi che propose in pubblico esperimento in Genova, fu accagionato di giansenismo e gallicanismo (infermità che in que'tempi facile si appigliava agl'intelletti) e, seb-

bene all'evidenza si purgasse di quel peccato, pure volle togliersi alla vista degli accusatori e si fermò in Montecassino. Quivi, deputato col fratello all'archivio, imprese opera che non sarà abbastanza lodata. Rassegnò tutti i codici manoscritti, scrisse di quel che contenessero, di quel ch'era incognito per le stampe, giudicò degli autori e del tempo in cui si scrissero, in una parola quello che, a mo' d'esempio, ha fatto e pubblicato il Bandini delle biblioteche di Firenze, fece, ma non pubblicò, Placido Federici. Anzi, ed è confessione di tutti, l'indice di questo per ordine, giudizio ed abbondanza di erudizione, è tale, che altro simile finora vanamente si è desiderato nelle altre biblioteche. Altra opera imprese il Federici, anche giovevolissima alla storia del medio evo, dico la storia della badia della Pomposa presso Ferrara. Il solo primo volume è pubblicato; il secondo è manoscritto nell'archivio cassinese, il terzo non fu composto. Di questo vero danno fatto alle lettere è da accagionare la morte immatura del Federici e la grettezza degli uomini. Perchè, mentre il buon monaco si logorava sulle pergamene, non era alcuno, che gli avesse concesso un po'di danaro per la stampa: e la povertà de'mezzi mise lo sconforto in lui, e lo fece andare a rilento; in guisa che l'opera morì a mezzo corso con l'autore.

Come il Gattola, così egli usò per lettere e di persona con gli uomini più eruditi del suo tempo, che si giovavano non poco della sua dottrina. Anzi aveva sparso tale un nome di sè, che ad alcuni ragguardevoli per lettere, andanti a visitarlo in Montecassino, scriveva quel chiarissimo Pindemonte: « V'invidio il viaggio in Montecassino, e duolmi di non aver tempo bastante per essere anch'io sesto o settimo tra cotanto senno. » Trovo in alcune lettere di un Parisi, abate romano, come fosse il Federici congiunto in amicizia con quel famoso Vincenzo Monti, lume dell'italiana poesia. Ed a questa amicizia va debitore l'archivio di

alcune poesie latine ed italiane del Monti, inedite e scritte per lui stesso, veramente prezioso tesoretto, che pure divisiamo dare a luce quando che sia. Fu compagno a Placido Federici negli studii diplomatici il fratello Gio. Battista, il quale, essendo prefetto dell'archivio dopo la morte di lui, condusse a termine ed a perfezione l'indice dei manoscritti. Ma quello che gli fruttò lode, fu la storia degli antichi duchi di Gaeta, che pubblicò in Napoli pei tipi del Flauto nell'anno 1791, perocchè discorse di un'antichissima città, stata floridissima per commercio e peculiare baliaggio, come Amalfi e Pisa, e della quale pochissime notizie si avevano. Non creda chi mi legge che questa sia veramente una storia; meglio è chiamarla raccolta di pergamene ben chiosate dal Federici, opportunissima a coloro che volessero storicamente narrare il reggimento degli ipati o duchi Gaetani.

Mentre i fratelli Federici erano intentissimi ad illustrare le patrie storie, gli altri monaci non se ne stavano a vedere, ma a svariate discipline ponevano opera, secondo il proprio talento. E tra questi sono degni di ricordanza Giuseppe di Macarty, nato nella corte di Keri nel regno d'Irlanda, e Casimiro Correale da Sorrento. L'uno fu egregio scrittore latino e sapientissimo delle romane antichità. Chiunque si fa a leggere le sue dissertazioni sull'antico municipio di Casino, che sono inedite nell'archivio, giudicherà come questo monaco, per bellissimo stile ed elegante dettato al tutto latino, non abbia avuto alcuno che gli fosse andato innanzi nella imitazione degli scrittori del secolo di Augusto. L'altro, peritissimo delle lingue orientali ed esercitato dalla età giovanile negli studii biblici, si mise a comporre un'opera che a capo a trent'anni condusse a fine, e che avrebbe sgomentato anche una compagnia di uomini dotti, e volonterosi d'imprenderla. Eccone il titolo: Lexicon Hebraco-Chaldaeo-Biblicum, in quo commentarius etiam perpetuus, et Clavis Sacrae Scripturae continetur. ¹ È contenuta tutta l'opera in novantanove grossi volumi manoscritti, i quali mentre accingevasi l'infaticabile monaco a pubblicare, fu colto dalla morte nell'anno 1772.

Le cose fin qui dette della operosità de'Cassinesi al cadere del secolo XVIII bastano a chiarire alcuni che, quando la rivoluzione francese bandì la croce ai monaci d'infingardi e poltrenti nella ignavia all'ombra della superstizione de'popoli, i Cassinesi non se ne stavano con le mani alla cintola.

Dissi degli studii: breve della finanza. Era grasso il censo; ma poco nelle arche badiali: molto se ne sviava nelle mani particolari e forestiere. Molti amministratori, ma pochi gli esperti ed i guardinghi; perciò abbondante il patrimonio, povere le rendite. Le liti, piante parassite, moltiplicavano attorno al vecchio tronco della feudalità, e gli toglievano l'alimento della vita; perciò si affaccendavano i causidici; i monaci davan loro danaro vivo e sonante, e danaro chiedeva il morente decoro feudale: i debiti ingenerarono i debiti, e un brutto tarlo s'era messo alla radice di

#### SECUNDO.

Exhibet 18600 integros versiculos Hebraeos cum sua interpretatione latina. Omnes etiam versiones, quae in Bibliis Polyglottis habentur. Versionem Hieronymi, Persicam, et Cagnini, nec non et Itargum Rabini Jonathae Ben-Uztel.

#### TERTIO.

Annotationes tam respectu linguae et Idiotismorum Hebracorum, quam respectu sensus singulorum versiculorum; qui in hoc opere interpretantur.

#### QUARTO.

Sufficientem Analysim Grammaticalem in singulas voces Alphabeticas, in usum corum qui linguam sanctam proprio marte discere voluerint,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ordine enim Alphabetico exhibet, primo: Tum radices Hebraeas et chaldaeas, tum omnes alias voces *Primitivas*, *Derivativas*, et Formas una cum *Prae-fixis* et Affixis in sacro Codice Veteris Testamenti occurrentes.

quell'albero, che, quando venne ad abbattere la scure dei demagogi, lo trovò verde alla scorza, ma logoro e guasto nel midollo.

Tali erano le condizioni della badia di Montecassino, quando lo straniero dominante, dopo tredici secoli, toltale la speranza di vita più lunga, la tramutò in novella cosa, che con nome francese dissero *Stabilimento*.

Come questa mutazione avvenisse, io narrerò brevemente, sebbene l'indole de'fatti mi sconforti grandemente a farlo.

Nel secolo xvIII furono in Francia certi filosofi, i quali, come quei giganti che innanzi il Diluvio per ismisurate libidini arrecarono il sommergimento di tutta la terra, per concupiscenze di altre verità, che non sono in Dio, furono peggio che Diluvio per tutta la civil compagnia. Forniti di alti intelletti, e pieni di quella vita, che rifluiva in tutta la società, già molto dilungata dal medio evo, inorgoglirono e ribellarono a Dio. Sedettero a scranna dottori di teoriche materialiste; alle quali si appigliarono ingorde le menti, perchè blandienti i sensi e l'umana superbia. Fatto corpo dello spirito, questo divenne troppo pesante a levarsi a Dio, e si ruppero le relazioni che lo univano con questo: e, poichè Dio è l'ordine, conseguitò che il vincolo sociale anche si rompesse, non essendo più unità di centro a convenire. Perciò la rivoluzione francese doveva dirittamente furiare contro Dio e la sua religione, essendo intorno a lui incominciata la perturbazione del pensiero. Non è questo il luogo a dire del perchè di quello amore al materialismo dei filosofi, del rapido diffondersi di quello, e del subito scoppiare delle conseguenze: dirò solo che nella storia delle rivoluzioni, questa francese, poichè ebbe culla nei cuori corrotti, educata da menti sconoscenti l'ordine, prolungò molto la sua esistenza, ed esisterà almeno ne'suoi effetti, fino a che non si rannoderanno le relazioni con Dio, cioè, fino a che gli uomini non si persuaderanno, che il principio d'ordine non può essere manifattura dei filosofi, nè soggetto alle mutazioni, che le vicissitudini delle forme apportano alla bassa sostanza o materiale o morale.

Allora [1796] nelle teste pullularono certe sentenze, si snodarono certe voci, che fecero paura nel santuario e nelle corti; per il che, quando fu quel terribile scoppio della rivoluzione francese, i principi si guardavano, e preparavansi ad insolite battaglie; i cherici, e massime i monaci, si sentivano traportati a rovina da una mano, che non era quella dei barbari, ma più poderosa, e direi quasi misteriosa ai loro intelletti. Trepidavano gli animi anche nella badia cassinese, e in tutto il suo patrimonio, per quello che sentivano essere intervenuto in Francia: tuttavia nel monistero ed in San Germano vedevasi una esteriore allegrezza, per certo avviso, il re Ferdinando I passare per quella città, salire a vedere la badia, e poi andare all'Isola ed Arpino. A regia persona, regali apparecchi ordinava l'abate; le vie del patrimonio cassinese, per cui era per dare il re, subitamente si riducessero a meglio; il palazzo badiale in San Germano, e destinate stanze in monistero si rendessero poco meno che regie, per isquisitezza di addobbi; le vittuaglie si preparassero tali quali convenissero a principesche imbandigioni; e due reliquiarii d'oro per grandezza ed eccellenza di lavoro si tenessero in serbo, per farne un presente al re; archi di trionfi e luminarie si preparassero nella città di San Germano. Queste ed altre molte cose disponeva l'abate, per testimoniare il principe, lui per grado e potenza non solo, ma per devozione ed amore andare innanzi agli altri baroni del reame.

Ma eccoti in mezzo a questi apparecchi di feste venire un messaggio all'abate con lettera del ministro Acton, che recava, il re soprassedere alla partenza, per infermità sopravvenuta al principe ereditario; tosto che questo risanasse, non indugerebbe a venire: non rimettesse dagli apparecchi, perchè tornerebbero gratissimi all'animo regio. Sebbene tutti aggiungessero fede alla lettera del ministro, pure, oltre alla infermità del principe, pensarono fare intoppo al viaggio del re le armi francesi che si strepitavano nella Italia superiore; e crebbero i timori. Quello avviso non andò fallito, perocchè alle preparate feste successero nel maggio le ansie e le dubbiezze, che sogliono affaticare gli animi paurosi di un tristo avvenire.

Erasi fermato ne' consigli del re tener fronte ai repubblicani, levare in armi tutto il reame; e il principale nerbo dell'esercito condurre a campeggiare le sponde del Liri. Arrivavano ad ora ad ora in San Germano i regii deputati alla formazione del campo, alle provvigioni dell'esercito; e con questi un caldissimo bando a concitare i popoli alle armi a difesa della religione e del trono. A tutt' i vescovi ed anche all'abate fu indirizzata una lettera, la quale significava loro, essere volontà del re, che i pastori adoperassero ogni mezzo di religione a persuadere i popoli, di combattere per l'onor di Dio e la salvezza della patria; che a pubbliche preci e prediche e processioni intendessero tutto giorno. L'abate, ossequentissimo ai reali comandamenti, fece per le strade più frequenti di San Germano pubblicare la lettera per bocca dell'arciprete e di quattro parrochi. Si accesero gli animi per questi bandi, e moltissimi del patrimonio cassinese corsero volontarii ad ingrossare l'esercito napolitano.

Nel dì quarto di giugno giunse il primo reggimento detto di Messapia, con le insegne spiegate, al suono di militari strumenti, che poi fu seguìto da tutto l'esercito destinato alla guardia del regno su le sponde del Liri; e dallo stesso re Ferdinando. Questi, temendo dell'aere, essendo la state, fermò la sua stanza in Montecassino; e perciò tutt'i capi militari, i tesorieri dell'esercito vennero a stare con lui, ed una guarnigione di duecento granatieri. Un esercito fioritissimo, provvigioni abbondanti, danaro

molto (in men di due mesi un milione e duecento mila ducati furono recati di Napoli nelle regie casse in Montecassino) dava bene a sperare, ed il re si mostrava fidentissimo nelle sue forze. Certo, a vedere come fossero desiderosi di battaglie que' soldati, a vedere come i popoli profferivano le braccia, i baroni le sostanze alla difesa del trono, non era a dar dello stolto a chi sperava. L'abate ch'era sempre col re, spesso veniva ragionando su quella impresa, che non andrebbe fallita per umani provvedimenti e divino favore. Ed un giorno, a mostrargli come ardentemente desiderasse che questo avvenisse, lo presentò di mille ducati, e di sei muli per uso dell'esercito. L'Acton significava all'abate con una lettera, l'animo del re gratificarsi di quel dono.

d

.

9

Intanto il re non aveva posa: al rompere del giorno scendeva dal monte e ponevasi a rassegnare le milizie, ad accostumarle con finte battaglie alle vere. E, come sentiva certa contentezza a vederle così bene in assetto e fedelissime, volle che in tutto loro splendore ed in bella ordinanza si tenessero in armi il giorno in cui era per arrivare in San Germano la regina Maria Carolina di Austria; ed egli stesso si mise a comandarle. Infatti il di nove di luglio, lasciato per tempissimo il monistero, si mise ad ordinare le schiere, e, seguito da uno stuolo di generali, ne percorreva le file, e le ammirava. Come fu presso San Germano la regina, vi fu un trarre di cannoni, ed un saluto di armi; ed il re si pose a cavalcare a fianco alla sua carrozza, invitandola a vedere che poderoso sforzo fosse quello che pendeva da' suoi cenni. Giunti in San Germano i reali personaggi, presero subito la volta del monistero; e quivi l'abate di que' due reliquiarii d'oro anzidetti fece dono alla regina, che con molte dimestiche maniere ne lo ringraziò.

Non vuole la ragione di questa storia della badia, che io dica de' varii casi di questo esercito che per circa tre anni campeggiò le terre badiali, e come per umane tristizie, per furia di malattie, e per inferme fedi divenisse scemo ed impotente all'alta contesa.

Fino a che si videro le regie milizie attendate nel piano, sebbene le vittorie del generale Buonaparte facessero paura, speravano bene i monaci, e non pensavano all'avvenire, non essendo gli animi disposti all'idea di vicine sciagure, dalla vista del re e dell'oste sua poderosa. Ma al cadere dell'anno 98 si videro ritornare fuggenti e sperperate, quelle milizie andate poco tempo innanzi a guerreggiare raccolte e minacciose: fu grande lo scoramento in tutti gli animi, e temevasi ad ora ad ora che i Francesi entrassero nel reame per la via di Ceprano. S'interrogavano i fuggiti da Roma, ma nulla di certo se ne aveva; ciascuno teneva la sua volta muto ed incerto più dei chiedenti. Ma, oltre alla fuga dei soldati, mise nella disperazione il ritorno del maresciallo de Bourcard, il quale, con due migliaia di soldati passando per San Germano, fece gittare al fiume tutte le provvigioni che vi erano. Il qual provvedimento accennava a vicino arrivare dei Francesi; nel quale pensiero furono gli animi confermati dal ritorno precipitoso del re Ferdinando da Roma. Solo in Capua era qualche sforzo dell'avvilito esercito, ove il Mack credeva arrestare l'impeto francese, e salvare la capitale. Nel quale proposito vedevasi la disperazione del consiglio; e perciò i popoli del Garigliano e del Liri, deserti di ogni aiuto, aspettavano ad ora ad ora l'oste nemica, paurosi ed incerti dell'animo, che recassero questi terribili repubblicani. Pietosa vista faceva la costernata San Germano; uomini, donne, fanciulli uscivano dalle case, ed ingombravano la via che conduce a Napoli, per mettersi in salvo, alle spalle dei soldati di Mack.

Intanto i Francesi nel dicembre del 1798, impossessatisi delle alture d'Itri e della munitissima batteria di Sant'Andrea, con subito moto volsero per Lenola e Pastena, e tardi giunsero nella

valle del Liri, per tagliare la ritirata a de Bourcard. Ottennero Sora, Isola, Arpino, poi campeggiarono Aquino, minacciando San Germano. In sull'annottare del giorno 29 dicembre furono visti dodici cavalieri presso l'antico anfiteatro inseguire alcuni artigiani di San Germano, i quali, presi, vennero condotti agli alloggiamenti d'Aquino, per ottenere notizia del paese e del numero delle milizie che lo guardavano. Assicurati della facilità del conquisto, il dì appresso una mano di dragoni con le spade sguainate apparvero presso San Germano inseguenti alcuni fuggitivi dell'esercito borbonico, e quella povera gente, che, abbandonando la città, cercava in altri luoghi un ricovero. Tra questa era il vescovo di Segni, il quale con gli altri patì nella pubblica via lo spogliamento d'ogni sua cosa e fin delle vesti. Questi dragoni entrarono finalmente in San Germano, e, poichè il palazzo badiale è il più grande edifizio, e locato nella estrema parte meridionale della città, a questo vennero difilato que' cavalieri. Entrati nella corte, uno di loro affisò ad una finestra l'abate cassinese don Marino Lucarelli, uomo grave di anni, e reverendo per dolci e temperati costumi; e lo sforzò con grida e terribili minacce a scendere nella corte. Arresesi il venerando prelato, temendo di peggio; il Francese gli appuntò al petto l'arma da fuoco, e, villanamente frugandogli la persona, e minacciandolo di morte, chiedevagli quanto si avesse di prezioso. Questo fatto chiarì tutti di qual razza fosse la presentissima invasione francése.

Ritrattosi l'abate nelle sue stanze con pochi monaci, e non ancora chetato di spirito, ecco farsegli innanzi un uffiziale del vicino esercito francese, il quale con alterissimi modi dissegli: Lui venire preparatore degli alloggiamenti, comodi e decorosi volerli preparare nel badiale palazzo al generale ed alla numerosa compagnia degli uffiziali; lautissimi banchetti per essi, abbondanti rinfreschi per l'esercito. Una grande fama di ricchezze aveva levato Montecassino nei lontani paesi; perciò que' repub-

ŀ

blicani pensavano, non dover trovare intoppi la grandezza e la moltitudine de'loro desiderii; ma la badia non era più quella di una volta; e le contribuzioni al sovrano, e l'immenso spendere ch'erasi fatto per tanto tempo per la dimora del principe e dei regii ufficiali nel monistero, aveva seccata la fonte delle ricchezze. Tuttavolta gli alloggiamenti furono preparati, e gli ospiti non indugiarono a venire, e un fragore di moltissimi tamburi ne annunziò l'arrivo.

Dapprima un cento soldati a cavallo entrarono in città, e si affilarono nella piazza del mercato; poi un trecento fanti cenciosi, scalzi e moribondi per fame e per freddo presero alloggio nel convento dei Francescani, ed il generale di brigata Maurizio Matthieu con molti aiutanti ed uffiziali venne al palazzo della badia, e tosto, tolto a guida un monaco, salì al monistero con molti uffiziali del genio, per torre dalla biblioteca le carte topografiche del regno, le quali non rinvenute, fruttarono agl'impauriti monaci un torrente di contumelie. E quella fu la prima volta che s'intesero nella solinga badia le voci di forestiera ferocia.

Tornato il Matthieu in San Germano, fu messo in grande scompiglio tutto il palazzo badiale per la improntitudine e la violenza degli ospiti, che, mangiando e bevendo, si facevano ognor più terribili nel richiedere anche l'impossibile. Venne la notte e dormivano que' crapulanti; ma era desto il generale travagliato dalla sete dell'oro. Mandò chiamando il vecchio abate, al quale, come gli fu innanzi, con piglio da masnadiere disse: recassegli sei mila ducati; dargli tempo a raccoglierli sole tre ore. Spose l'impaurito prelato: essere le arche vuote di danaro, corto il tempo per uscirne in procaccio. Ma terribili minaccie e l'uscio sul viso ruppero le parole all'abate, che, strettosi a consiglio con pochi monaci, tra danaro vivo e carte di banco raccolse, Dio sa come, le sei migliaia di ducati, e mandò al generale in quella stessa notte. Il dì trentunesimo di dicembre que' primi soldati

della brigata di Matthieu, ripresi meglio gli spiriti, poichè non avevano nemici armati a combattere, si dettero ad ogni più sfrenata gozzoviglia. Era un continuo assidersi e levarsi dalle molte mense ricoperte di cibi. Uffiziali e soldati, e con essi femmine da bordello, smodatamente mangiavano e bevevano; e, divenuti temulenti di cibo e di vino, farneticando rompevano e spezzavano i vasi e le stoviglie, e rubacchiavano or questa or quella cosa di argento da furfanti. E, mentre costoro lascivando crapulavano, altri fratelli d'arme andavano attorno per la città, entravano nelle case deserte, e predavano; ed, ove incontravano alcuno, come se quella fosse l'opera più giusta e secondo natura, lo dispogliavano delle vesti, e se ne vestivano.

All'avvicinare dell'oste francese, si accrescevano i timori nella reggia di Napoli, sebbene le milizie rannodate sotto il comando di Mack bastassero a respingere quella gente francese; ma i sospetti della fede mal ferma dei popoli, delle conventicole dei giacobini, e pochezza di animo facevano precipitare i consigli e rovinare gli affari. Alle tre ore della sera giunse in San Germano il tenente colonnello, aiutante di campo di Mack, Andrea Pignatelli con un corriere di gabinetto e due trombetti, per negoziare un armistizio col generale Championnet. Costui il di primo del 1799 giunse in San Germano con due mila soldati, capo della colonna francese, di cui conduceva l'avanguardia il partito Matthieu, coi generali di brigata Bonamì, Berthier, Macdonald, i quali tutti presero stanza nel palazzo badiale, e degl'inermi e pacifici ospiti con subite ire e con ferocia d'inchieste fecero pessimo governo. Come venne la notte, il Pignatelli fu menato al cospetto del supremo condottiero Championnet; il quale, saputo della ragione di quella deputazione, e lette le lettere regali, con disprezzo le gittò, dicendo: In Napoli faremo la pace. Alla forestiera superbia confortava la bassezza della inchiesta e la codarda resa della munitissima Gaeta, di cui aveva ricevuto fresca notizia.

Era sorta nell'animo dell'abate qualche speranza di migliore avvenire, pensandosi che l'ambasceria del Pignatelli non andasse a vuoto; ma, poichè questa fu vana, si accrebbero i timori, e moltiplicarono i pericoli. Egli fu tratto alla presenza di Championnet, che con certa scrittura alla mano, disse: essere in quella ordine del Direttorio di Parigi dovere la badia di Montecassino dare nello spazio di sole tre ore cento mila ducati all'esercito francese: indugiante o riluttante, morte all'abate, esterminio al monistero. Se veramente il Direttorio pensasse a Montecassino, non so; certo che la tenerezza della coscienza di quel generale voleva con qualche velo coonestare la ribalderia degli ordini. Lo abate ed i monaci, disperando di poter piegare a ragione la superbia dell'imperante, e di poter raccogliere la smisurata contribuzione, quasi usciti di mente, non pensavano che prepararsi alla morte. Alcuni vecchi religiosi tentarono con umili rimostranze torcere l'animo dello Championnet da quello immoderato consiglio; ma colui, infocando per bestiale furore, li cacciò di camera, minacciando e svillaneggiando quella sventurata, ma veneranda canizie. Allora fu nel monistero fatto assai pietoso: per quietare le sfrenate voglie de' chiedenti e salvare l'abate, si tolse dal tesoro della chiesa quell'argento, che avanzava dal già dato al principe per le necessità dello Stato; croci, incensieri e due grandi statue di argento raffiguranti i santi Benedetto e Scolastica si calarono in San Germano per contentare le volontà dei francesi. Ma, come furono tratte dai penetrali della basilica quei due santi simulacri, fu un grande scoramento: que' vecchi monaci, a cui tornava più amaro il presente, perchè soccorsi da più grande memoria di passata quiete, quasi vedevano in quelle statue, che uscivano dalle sante mura, la dipartita e l'abbandono dei santi protettori che rappresentavano. Rimasero dolentissimi, e con gli sguardi accompagnavano quegli ultimi avanzi delle antiche ricchezze, che non erano più per tornare. Nè voglio lasciar

con silenzio che tra le cose preziose mandate al generale francese fu anche il famoso dipinto di Raffaello, rappresentante la sacra famiglia: così que' monaci disperati di salute, ponevano in mani sanguinose e ribalde quel monumento di arti, che la mano del divino Urbinate condusse in seno alla pace, e sotto la ispirazione dell'eterno Bello.

Solo trenta mila ducati si poterono raccogliere per rattenere le furie del Francese da qualche fatto più violento. Malcontento, e dopo avere costretto con le armi in pugno l'abate a segnare del suo nome carte di cambio di enorme quantità di danaro, sciolse la briglia lo Championnet a que'suoi soldati, che, sotto colore di volersi approvvigionare, misero tutto a sacco nel palazzo badiale. Così, dopo quarantott'ore d'infernale dimora, eruppe fuori quel generale, per andare ad osteggiare il Mack presso Capua. Restarono il generale Arcambal ed il provveditore Pellettier a raccorre animali da soma e carri per servigio dell'esercito; i quali avevano animo di uomini, che rinfrancarono alquanto i monaci dispogliati dal supremo generale. Specialmente il Pellettier soleva con umani modi racconfortare i disanimati monaci, ed esortavali a soffrire que' danni come punizione di Dio; e spesso, maledicendo alle devastazioni de' Francesi, solea dire: essere l'ira di Dio alle punte delle loro spade, e guai se queste si fossero rivolte agli stessi petti francesi.

Mentre lo Championnet si tratteneva in San Germano, i cittadini si acconciarono alle nuove costituzioni repubblicane. Levarono l'albero della libertà: vi fecero attorno le solite pazzie: si ressero alla democratica: e il primo plebiscito fu l'aggiudicare al Comune certi molini della badia. Così dopo tredici secoli caddero dalle mani badiali le briglie della signoria feudale.

<sup>2 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO. - Vol. IV.

#### CAPITOLO II.

Congiura della gente translirana contro i Francesi, soppressa dall'abate. — Minacciosa lettera di Championnet all'abate. — Come la gente translirana si profferisse a difesa dell'abate. — Risorgimento della parte regia, e chi ne fosse capo in San Germano. — Questa abbatte l'albero della libertà, e pone ogni cosa in disordine. — I buoni chieggono una maniera di governo all'abate che ben dispone, ma l'ordine non piace. — I regi fanno peggio dei Francesi. — Ammazzano il capo degli armigeri badiali; e vanno nel monistero anelanti al sangue. — Uscita de' Francesi dal regno e matto pensiero di difese in San Germano. — Come divenisse deserta San Germano all'arrivar de' Francesi. — Fuga de' monaci dalla badia. — Furiosa venuta de' Francesi in Montecassino, e quel che fecero, rubando e guastando come Saraceni.

In queste condizioni, in cui, smunta e impoverita la badia, perduto il potere, e cessata la riverenza che la gente del patrimonio di san Benedetto aveva portata agli abati cassinesi come a signori feudali, fu splendidamente manifesta la fede di quelle terre cassinesi che giacciono di là del Liri, San Giorgio, Sant'Apollinare, Sant'Andrea, Vallefredda, Sant'Ambrogio. Gli abitanti di queste, come riseppero (stando ancora in San Germano lo Championnet co' suoi Francesi) la preda che avevano fatta i forestieri sulla badia del molto danaro, e della sacra suppellettile tolta alla basilica, e della tirannide che pativa l'abate, si accesero d'immenso sdegno; e, come se quelle violenze si facessero al comune protettore san Benedetto, fermarono vendicare col sangue l'onta straniera. Si armarono, e con segreti consigli deliberarono, nel cuor della notte con subito moto assalire e sgozzare gli addormiti Francesi in San Germano, e salvare l'abate. Ma

costui, risaputo dei loro generosi divisamenti, segretamente si dette a comprimerli, ed a stornarne le menti, temendo che tornasse più esiziale il rimedio dello stesso male. E, poichè quelli non volevano rimettere dal proposito, un messo badiale tolse dal fiume l'unica barca che rimaneva a traghettarlo, e così fu impedita la loro venuta.

I Francesi, che avevano tenuto la via di San Germano, non avevano sperimentato di che sapessero armi napolitane; ma quelli venuti per la via di Abruzzo, condotti dai generali Mounier, Rusca, Lemoine, si chiarirono presso Popoli, che quei Napolitani fino allora fuggenti avevano cuori e braccia da veri Italiani. Altro sanguinoso documento n'ebbe il Macdonald presso Capua e Cajazzo, ove con generoso sforzo respinti dal Roccaromana, forte ed onorato cavaliere, feriti i generali Matthieu e Roisgerard, di ben cinquecento soldati, tra morti, feriti e prigioni, fu scemo l'esercito francese. I feriti erano trasportati in San Germano, e la loro vista accendeva nei popoli la speranza di rilevare la regia causa. Infatti la plebe si armava, infiammavala la trapotente voce dei cherici, e gli animi liberi da quello esiziale imperio di capi stranieri, infermi di fede, corrotti di cuore, prorompevano a terribili fatti con quella virtù che negli ordinati eserciti fu spesso volta in vigliaccheria, per viltà o tristizia dei capi. Trepidavano i condottieri francesi stretti a concilio in Venafro: ultimi e disperati consigli deliberavano. Potevano tornare le cose in buono stato: ma coloro che moderavano i destini del reame erano stati domi dalle amicizie inglesi, prima di esserlo dalle inimicizie francesi. Fugato il principe, vuoto l'erario, venuti all'aperto i compressi umori repubblicani, versato non poco sangue francese per mano di animosa e disordinata plebe nella più popolosa città d'Italia una misera mano di stranieri imperò.

0

ń

Intanto le provincie non quietavano, e non volevano sottoporre il collo a giogo forestiere. La qual cosa non ignoravano i generali francesi, e lo Championnet, che sapeva a che misero stato aveva lasciato l'abate cassinese, un giorno potente barone, sospettando che l'amore dei vassalli non si ridestasse alla vista dello spodestato signore, stando ancora presso Capua, scrisse questa lettera all'abate, di ch'era portatore il Pellettier: « Il generale in capo Championnet allo abate di Montecassino, a San Germano. Sono di già informato, signore abate, che voi fomentate la rivolta per mezzo gli abitanti di codeste contrade. Vi annunzio che voi pagherete con la vostra testa il primo delitto, il primo assassinio che sarà commesso per la parte vostra. Il cristianesimo, la pietà v'impongono di dover predicare per la felicità dell'unanimità. Se voi sosterrete il perfido carattere della vostra setta, se voi non vi mostrate l'amico di un popolo, che si cerca distruggere, tremate. Dal quartier generale di Capua, li 23 Nevoso — Championnet. » — Il Francese, dopo aver saccheggiato da Saraceno, si voleva fare anche apostolo del Cristianesimo e della pietà: ma queste paterne insinuazioni erano piuttosto cautele che non avvenisse quello, che era avvenuto. L'abate non aveva più tanto di vita da pensare a fomentare le rivoluzioni.

Alle minaccie tennero dietro le violenze; per il che l'abate fu costretto a scrivere ed indirizzare ai suoi soggetti spirituali una lettera pastorale, con la quale esortavali a tenersi dalle armi, a riverire i signori forestieri. Il Pellettier volle dar polso alla lettera badiale con un bando veramente alla francese: minacciava che, ove non si unissero i popoli soggetti alla repubblica, avrebbe appiccato il fuoco alle terre indocili, e le fiamme di queste sarebbero state fiaccole illuminanti quelle docili e fedeli. Incominciavano le gonfiezze nel dire e nello scrivere: si ammirarono i quaranta secoli, che dalla cima delle piramidi contemplavano le legioni

francesi: e certi pecoroni della nostra Italia a canne aperte ammiravano trasecolati l'eloquenza dei demagoghi, e le si misero appresso, belando alla francese, e dimenticando che essi erano i discendenti di Tullio e di Dante Alighieri.

Queste violenze ridestarono più forte gli sdegni, e la compassione verso la badia di quella buona gente che abita là dal Liri. Le anzidette terre translirane spedirono un messo all'abate, il quale a nome di tutti espose: Essi rimanere ancora in fede del monastero; l'albero della libertà non essere per loro segno di più libero governo, ma documento di cominciata tirannide forestiera; e, devoti ancora al principe, devotissimi soggiacere alla feudale dominazione de' Cassinesi: lamentare i danni arrecati a Montecassino, sentirne immenso sdegno, agognare a vendetta, provvedere a sicurezza: abbandonasse la misera San Germano, sforzata a piegarsi sotto il giogo francese, ricoverasse coi monaci, e con quanto aveva di più caro nel monistero nelle loro terre: volentieri avrebbero diviso il tetto e il pane con l'infortunato signore; sicuro il ricovero: essere difesi dal fiume e dalla levatura de'loro paesi; armi avere, e petti bollenti di altissima indignazione; venissero; e, se era fermata dai cieli la fine della famosa badia, come questa riconoscevano a madre e signora, a questa volere associare le sorti delle loro mogli e de' loro figli tra gli sforzi di disperate difese. L'abate, grandemente commosso a quelle generose profferte, rispondeva riferendo grazie all'amor loro, e mostrando i pericoli più gravi che avrebbe corsi la badia deserta dei monaci; diceva, in più disperati casi avrebbe sempre tenuto come ultimo rifugio le terre di sì fedele e devota gente.

Mentre Championnet diceva in Napoli, voler mettere in libertà i popoli del reame, ed andava componendo le forme dell'acerba repubblica partenopea, grandi mutazioni accadevano nelle provincie contrarie ai libertini, o meglio all'ambizione de'forestieri

ed alle inferme fantasie dei loro fautori. La plebe, che non si levava a quelle altissime idee d'insolite utopie, che i filosofi di que' tempi volevano porre in vita con la prostituzione della patria ai forestieri, non assaporava le predicate dolcezze della repubblica, e sentiva i dolori della penuria delle vettovaglie, delle immoderate taglie che loro imponeva un Direttorio lontano, le mutazioni delle leggi, fin del nome delle loro provincie, e quell'amaro che sempre porta seco la conquista, sia qualunque la ragione che la consigli. Diveniva fioca la voce dei demagoghi predicanti: Aspettassero: ma nell'aspettazione si chiarirono gli animi, pochi essere e mal fermi i venuti Francesi, possibile il risorgimento della parte regia, e con questo la fine di tanta mole di delitti, che nel furore delle parti sogliono fin nelle popolate città andare impuniti, anzi santificati dalla giustizia di una delle fazioni. Nuova cagione di trepidazioni, di pianto, di abominio. Dal fango del trivio, dal lezzo delle prigioni e delle galee eruppero i Capi masse, uomini che con la sola memoria de' loro nomi infestano i cuori delle presenti, e infesteranno anche quelli delle future generazioni; si dissero salvatori della patria, teneri soccorritori all'infortunato principe; e con questi titoli sul labbro, col sangue, con la rapina, e con nuove perfidie immolavano alle furie cittadine la patria già disonestata per mani forestiere e nemiche. Fra Diavolo, Pronio, Sciarpa, Mammone imperavano alle commosse turbe, il Ruffo calabrese imperava a tutti. Tra questi capi il ferocissimo, o meglio bestia, era il Mammone, che lordava di sangue quest'ultima parte del reame che si unisce con lo stato pontificale; il quale in tutte le terre, che pendevano impaurite dai suoi cenni, aveva non indegni satelliti. San Germano era tra queste, e soggiaceva ad un garzone di ferraro, che dal difetto di un occhio chiamarono Moliterno, nome di ben altro personaggio illustre nella milizia napolitana che fu scemo di un occhio, mentre

in militare fazione pugnava valorosissimo. Era colui plebeo, basso di animo, ignorante, ma ardimentoso, arrischiato, ma pieghevole a chi riverivalo nell'impero e indirizzavalo di consiglio.

9

2

Dicemmo, avere lo Championnet condotta San Germano alle nuove forme di governo repubblicano, municipale reggimento avere ordinato. Ora, crescendo le voci delle popolari commozioni a favore del principe, di prossimo arrivare di tedesche milizie, era entrata tanta pawra nell'animo del commissario Mery, che precipitosamente uscì di San Germano per riparare in Capua. L'andata de' Francesi incoraggì la parte regia inasprita dal governo de' municipalisti, che invero non erano stati i più miti ed interi magistrati di questo mondo, ed aggiunto il timore delle regie vendette, dopo le coccarde dei tre colori, comparvero le rosse. Questi cangiamenti misero un grande sconcerto nei municipalisti, il capo dei quali, Nacci di nome, temendo più gravi mali dalle frementi masse delle terre cassinesi, si recò ai monaci chiedendo con imperiosi modi, che adoperassero la loro autorità, ad infrenare le insorte turbe. Di quale autorità parlasse costui non seppero, nè sappiamo; perchè la badia era stata spogliata di ogni signoria. La quale richiesta chiariva i buoni della impotenza di que' municipalisti ad infrenare il mal talento dei tristi, i quali, sotto il manto di amore alla parte regia, si davano ad ogni sorte di ribalderia. Io non conterò tritamente tutto ciò che avvenisse in que' giorni nell'afflitta San Germano per lo insorgere delle masse: dirò solo che, prevalendo queste, l'albero della libertà venne abbattuto da quelle mani che nella gioia di futura, incerta, e poi fallita beatitudine avevano levato. E a tale disordine di ogni cosa pubblica e privata si venne, che, per avere una qual si fosse forma di governo, i cittadini si recarono all'abate, chiedendogli, volesse riprendere il reggimento feudale; deputasse, come una volta, un governatore di giustizia, che con qualche

autorità tenesse in ufficio le indocili masse, e garentisse la roba e la vita dei buoni.

La inchiesta, che avrebbe gratificato in altri tempi l'animo dell'abate, in quelle difficilissime condizioni arrecò grave turbamento. Sebbene i Francesi, dopo avere infocati gli animi a libertà, abbandonassero l'infelice reame, tuttavolta erano in San Germano libertini molti, che con ogni sforzo si adoperavano a ritardare la caduta della pericolante repubblica; i quali facevano assai timoroso l'abate, e tardo a ripigliare le redini dell'aborrito reggimento. Ma con prudente consiglio fu risposto ai deputati cittadini con una scritta, che recava ottime provvidenze di uomo, che correva con essi comuni pericoli, e non di signore desideroso d'imperio. Togliessero l'amministrazione del pubblico censo que' sindaci ch'erano in ufficio, quando invasero la città i Francesi; scegliesse il popolo sei cittadini, ai quali fosse confidato il giudizio della ragione civile e criminale; le masse che volevano difendere il principe, si componessero sotto la disciplina delle soldatesche regolari; deponessero le armi in pubblici luoghi, da prendersi solo nei bisogni del comune; si arrolassero trenta uomini d'arme in compagnia condotta dall'antico capo della squadra baronale, i quali vegliassero alla quiete pubblica.

Queste ottime ordinazioni piacquero ai buoni ed anche ai repubblicani tementi del numero e della ferocia dei regii, ma a questi non andarono a sangue; costoro strepitarono, non vollero que' rimedii, e le cose restarono com'erano, e peggio. Quello ch'ebbero fatto i generali francesi, facevano i capi-masse sull'infelice badia, smungendola e divorandola, perocchè nel palazzo badiale di San Germano avevano stanza, e grasso il vivere, e facevano un petulante ed irragionevole richiedere di danaro, che dicevano necessario al mantenimento della parte regia; ma che poi non serviva ad altro che a sodisfare, se fosse stato possibile,

le ingordissime loro voglie. Volevano porre a vendita gli armenti della badia, per cavarne oro; ma tumultuò il popolo contro di essi, e scornati ristettero. Della città facevano pessimo governo: taglieggiavano i ricchi, imprigionavano, uccidevano. Colpa le repubblicane affezioni, velo all'ingiustizia l'amore al principe. Frequenti le voci di nemico vicino, ed il terribile suonare delle campane a stormo, che poneva in fuga i cittadini, disertava le case, ed aprivale alla rapacità di que' tristi. Tempi terribili, nei quali, dissoluta ogni ragion di giustizia, virtù e vizio si convolgevano, si sfiguravano, si perdevano nelle tenebre della più feroce ipocrisia.

Erasi quel tristo, che chiamavano Moliterno, stretto con l'infernale Mammone; spesso andava a lui per consigli, e spesso le furie di questa belva invadevano l'animo di lui e de' suoi satelliti, in guisa che i furori delle masse crescevano un giorno più che l'altro. L'abate cassinese, ove vedeva alcuno infelice nelle mani di que' ribaldi, frapponeva l'autorità sua, che tanto o quanto tenevali in rispetto, non per timore, ma per notizia, il prelato essere degli amatori del principe. Ma questi pietosi ufficii non valsero a strappare dagli artigli di que' forsennati quel caporale della squadra baronale, che volevasi porre alla condotta dei trenta armati per la quiete pubblica, e che avrebbero infrenato l'impeto bestiale delle masse. I regii dissero quell'armigero fautore di repubblica, e mille voci si levarono contro di lui: Muoia: e senza forma di giudizio, sordi alle preghiere del venerando prelato cassinese, que' masnadieri, che si vantavano rilevatori del trono e dell'altare, trucidarono e poi denudarono in pubblica via quello sciagurato, chiedente prete e confessione, che non ebbe.

Allora l'abate, preso di grande orrore, e temendo che il non consentire alle ferocie di que'ribaldi avrebbelo messo in grave risico della vita, pauroso si ritrasse nel monistero, a dividere coi monaci i dolori del presente, e i presentimenti di più doloroso avvenire. Ma nuove tribolazioni lo raggiunsero nei silenzi del chiostro. Avevano le imbestiate masse designato a morte un gentiluomo di San Germano, che chiese ed ottenne pietoso ricovero dai monaci nella badia. Del che avuta notizia i regii, salirono al monistero, e coi pugnali in mano minacciosi si sparsero in esso, cercando lo sciagurato, che, non visto, fu salvo. Quell'armento di belve anelanti al sangue, e di sangue lorde non è a dire come e quanta trepidazione mettesse nei pacifici monaci. Precipito il racconto degli spogli, delle morti che avvennero per mani di scellerati uomini, che si chiamavano fedeli al re, per farmi a contare una orrenda tragedia, se pure mi reggerà l'animo e la mano al tristissimo racconto.

Pericolava in Napoli la repubblica allo strepito delle armi del cardinal Ruffo, fattosi imitatore di quei porporati che in altri tempi si mostrarono e furono guidatori di schiere, e i furori delle masse si accrescevano; ed in San Germano ruppero in tanta follia, che non dubitarono soli tener fronte ai Francesi, ch'uscivano di regno parati a qualunque disperato combattimento, prevalendo i regii in Napoli, e dechinando le loro cose in tutta Italia. Scavarono certi cannoni rugginosi abbandonati non so dove dai soldati di Carlo III, vincitore della battaglia di Velletri; li trasportarono in San Germano, e, come non avevano il traino li coricarono su mucchi di pietre, e pensavano, bastare quelle armi a debellare i Francesi. Ruppero un ponticello, trascinarono sulla via che mette in città una quercia, e si crederono chiusi ed inaccessibili. Queste balorde fortificazioni, se non arrestavano il nemico, chiarivanlo della loro volontà di osteggiare, ed erano stimoli all'ira dei vincitori, e non ripari. Così avvenne: imperocchè i Francesi, uscendo dal regno, venivano a San Germano come a città nemica, in cui potevano dare alle vendette libero sfogo.

Innanzi che il Ruffo coi suoi giungesse a trionfare dei repubblicani, questi avevano tenuto gli occhi aperti sull'abate cassinese e non avevano cessato per lettere d'intimorirlo, e farlo disertare la parte regia, credendo che quelle masse di demonii fossero nell'antico patrimonio cassinese suscitate da lui. In questa credenza erano i Francesi; perciò alla notizia delle difese preparate in San Germano, non dubitarono, quella essere tutta opera dell'abate che voleva perderli; e, se minacciosi andavano sopra San Germano, furiosi guardavano al monistero.

La sera del nono giorno di maggio vedevasi dalla badia la soggetta San Germano tutta splendere di mille faci, pubblico testimone di allegrezza per le vittorie del Ruffo: e i cittadini ed i monaci si tenevano in certa sicurezza, e per l'animosità dei regî, e per una speranza che sorta era, i Francesi partiti da Capua non tenere la via di San Germano, ma volgere per Sessa, ed uscire dal reame per Fondi. Ma nella medesima sera giunsero alcuni con la paura in viso pubblicando, i Francesi venire difilato a San Germano, avere trascorso lo spartimento, e con quale animo ognuno sel pensasse, dopo tutta quella insurrezione di masse regie. La notte fu terribile: ad ognuno pareva che l'inimico fosse già alle porte della casa; ed un raccorre il prezioso, e fuggire fu subito ed universale consiglio. Al rompere del giorno quel fabro, detto Moliterno, che si faceva capo degl'insorti regii, satellite di Mammone, dopo avere uccellato la plebe con promesse di vigorosa difesa, raccolto quanto potè di danaro, chè nell'esercizio della capitananza ne aveva ammassato non poco, ma sempre per amore del re, fuggissene con tutti i regii, ed abbandonò la città con que' cannoni di che dicemmo poc'anzi. Allora fu generale lo scoramento, e la città fu un deserto; tutti riparavano ai monti. Vecchi, donne, fanciulli, piangendo e dando un addio alle mura domestiche, affrettavano il passo, che debolezza del sesso, o di

età, ed il carco della roba che si recavano sulle spalle, ritardava. I cherici anche si dettero alla fuga, ed, aperte le porte delle chiese, pareva che Iddio le avesse abbandonate agli umani sacrilegi. Ma quelle che veramente muovevano a pietà grande, erano le monache benedettine di Santa Scolastica, e le Cappuccinelle, le quali, più tementi della militare licenza, che della vita, uscirono dai santi penetrali del chiostro. Non sapevano del mondo, e la prima volta che vi tornavano, sperimentavano che questa razza umana, quando per iscorrette passioni infuria, è peggio che bestia. Benedette dall'abate, ed accomiatate nel Signore, pigliavano l'erta dei monti e mestamente guardavano alle abbandonate loro celle, in cui era per irrompere sozza e furiosa soldatesca. I monaci ch'erano nel palazzo badiale, subito salirono al monistero: solo rimase il venerando prelato a guardia di tre monaci, che, vecchi ed infermi, non potevano con la fuga provvedere a salute.

Mentre la città disertavasi, nel monistero i timori erano più crudeli, e per la tardità delle notizie e per una nebbia densissima, che come bianco lenzuolo ricopriva la valle, e toglieva ai guardanti dal monte, quello che vi avvenisse. Ma l'arrivare degli anzidetti monaci, che loro significò la presenza del pericolo, conturbò tutti, e fu fermato, non dovere aspettare i venturi Francesi, che peculiare odio portavano a loro come a creduti fautori della parte regia. Per altro, perchè era l'ora delle consuete salmodie, ebbero tanto d'animo, da radunarsi in coro; fu cantata la messa, ed, appena finita, un lontano rombo come di tuono s'intese nella valle: . era il trarre dei cannoni francesi, indiritti alla misera San Germano. A quel terribile rimbombo, si precipitarono gl'indugi: tutti fuggirono, seco recando alcune preziose reliquie, e qualche cosa della suppellettile della chiesa, ed una trista certezza di non dovere più rivedere quelle mura, che tenevano come casa paterna. Presero i più nascosti sentieri dei monti che vanno verso tramon-

tana, e convennero nella terra di Terelle, piccolo castello che giace altissimo sul fianco del monte Cairo, abitato da buonissima gente, che veramente ritrae tutta la innocenza e la beatitudine patriarcale. E qui, se è cosa di cielo l'ospitalità sulla terra, e santissima la riconoscenza verso i benefattori, non debbo tralasciar con silenzio il nome dei Januarelli e dei Grossi, onestissime famiglie, che, al vedere que'poveri monaci grami e raminghi, precorsero le loro inchieste; aprirono le porte delle loro case, li accolsero come fratelli, e per buona pezza durarono negli ufficii della più amorevole ospitalità. Iddio li rimeriti di quella carità, che in que' tempi perdutissimi erasi dipartita dagli uomini. Sarebbe al tutto rimasta deserta la badia, se quel Gio. Battista Federici, di cui fu ragionato in questo libro, grave di anni e venerando per virtù, non avesse rattenuti il maestro dei novizii, con questi, e persuasili a rimanere a guardia dell'abbandonato monastero. Rimase anche un giovane monaco di angelici costumi, di nome Errico Maria Gattola, la cui memoria sarà sempre in benedizione tra i Cassinesi, per la santità della vita. E ciò fece il Federici con tanta solennità di modi, che la riverenza di quel canuto vinse la paura, e consigliò porsi in mano di Dio, ed affrontare la morte per allontanare per quanto era in loro la rovina che sovrastava alla famosa badia. E certo che grande riconoscenza è da portare a quel pio cenobita, ed a que' restati, chè per essi fu raffrenata alquanto la furia dei guastatori, e per essi ora non si compiange la fine di Montecassino condotto ad ultimo sterminio per mani francesi.

Un luccicare di armi, il trarre continuo degli archibugi chiarì que'pochi restati del salire che facevano il monte i Francesi. Raccomandate a Dio le anime loro, si misero ad aspettarli, aperte le porte della badia. Ed in poco di tempo ottanta soldati con le scimitarre in pugno, raccolti, perchè tementi di agguati, e rab-

biosamente gridando, entrarono nell'androne del monistero. I monaci cercarono con modi e parole dimesse togliere dal loro animo ogni sospetto di nascoste insidie; ma costoro con piglio da masnadieri furono loro addosso, dispogliandoli di quello che loro più talentava e, sciolta ogni licenza, eruppero come un torrente nel monistero a predare ed a guastare peggio che Saraceni. Non volevano solamente predare, volevano anche distruggere. Non fu luogo più recondito, in cui non penetrassero cercanti immaginati tesori; ed in questo non era ostacolo di usci o di mura; con le armi e col fuoco si facevano la via, e checchè loro veniva a mano toglievano, o guastavano. Pietosa cosa a vedere erano que' pochi monaci che in mezzo al soqquadro accompagnavano quell'armento di demonii, ora rattenendo con preghiere la mano del soldato dagl'incendii, ora scongiurando col pianto i condottieri, perchè ponessero in mezzo la loro autorità a salvare i monumenti d'arte. Preghiere e scongiuri che camparono dalla rovina molte preziose cose, e salvarono il nome francese dalla perpetuale infamia di avere nel XIX secolo ripetute le stolte ferocie dei Saraceni nel VIII secolo.

La biblioteca, l'archivio e la basilica erano i luoghi su cui volsero più calde le cure de'monaci, perchè su questi con furore più bestiale si menarono i Francesi, e contenevano cose, la perdita delle quali sarebbe stata cagione di lutto presso qualsiasi gente incivilita. Stesero le mani ai libri, de'quali molti lacerarono e dispersero pel monastero, e poi usarono ad alimento di fuoco. L'uscio dell'archivio, perchè ricoverto di lamine di ferro, trasse in certezza que'rapaci, che chiudesse uno smisurato tesoro: vi si affollarono disperatamente, e, perchè chiuso, ruppero le porte, e vi entrarono. E qui quel pio religioso Errico Gattola, che molte fatiche avea spese nello studio di quelle antiche scritture, raddoppiò le preghiere a ginocchio piegato, che non volessero toccare

quelle preziose scritture; ma uno di quelli, andando in bestia, gli scaricò sul collo un fendente di scimitarra, che lo ferì a sangue. L'umile monaco, senza profferire parola o di dolore o di sdegno, si ritrasse: ma, incontrato da alcuni uffiziali, ed interrogato di quel sangue che gli correva dal collo, e dei feritori, poichè ne intesero pietà, non volle manifestare cose, che avrebbero potuto nuocere al nemico percussore, a cansare ombra di vendetta. Infuriarono spietatamente in quel santuario di antica sapienza, rimescolarono tutte le scritture, le gittarono al suolo, le dispersero fino negli orti, le adoperarono ad involgere cibi; strapparono ed infransero i suggelli dai diplomi, lacerarono molti codici; e poi nel bel mezzo dell'archivio abbruciarono molte scritture. Fu provvidenza di Dio che tutto il monistero non andasse in fiamma.

Ma nella chiesa fu abominazione e desolazione ad un tempo. Corsero difilato all'altare dove adorasi la santa Eucaristia, con l'elsa delle spade ruppero quella porticciuola che serra nel tabernacolo il Sagramento, e, dato di piglio alla Pisside, se la portarono con le sante ostie, orrendo a dirsi! Che facessero costoro del Sagramento, non sappiamo; certo che, alla vista di quel sacrilegio, il Gattola, preso da un santo raccapriccio, si gittò boccone per terra, e con fervida sollecitudine si mise a cercare, se alcuna di quelle ostie consegrate fosse caduta; ma nulla trovò. Allora, preso il buon monaco da grande sconforto, singhiozzando e dolorando per tanta irriverenza sacrilega, si fece alla cella del monaco Federici, che, scemato di spirito, sentivasi venir meno la vita per quel soqquadro in che ponevano tutto i Francesi; e gli contò più col pianto che con le parole l'orribile fatto. Il vecchio levò le mani al cielo dicendo: Figlio, non guardare alla tristizia di costoro, ma alla mano di Dio, che li ha sbrigliati a punire i nostri peccati.

Nella sagrestia fu messo tutto a sacco, e con furore così cieco,

che non è facile descrivere. Le reliquie dei santi chiuse nell'argento strappavano e gittavano; il crisma e i santi olii versavano per terra, pel poco d'argento dei vaselli che li contenevano. Vero è che delle molte ricchezze non era rimasto che ben poca cosa; ma erano ancora preziose vestimenta da usare nei santi misteri, le quali per antichità e per eccellenza di lavoro sarebbero state a' dì nostri una maraviglia. Tra queste era quel pallio regalato a san Benedetto dal gran capitano Consalvo, che indossava, quando trionfante entrò in Napoli, e del quale fu narrato nell'antecedente libro. Adunque tutto quello che rimaneva delle antiche ricchezze, fu predato, ed ecco come. Vollero que' repubblicani aggiungere lo scherno e le beffe a quel sacrilego saccomanno. Prima di trasportar fuori dalla chiesa quelle sante vesti, se le indossarono, come per andare a religiosa cerimonia; ciascuno aveva addosso una pianeta o un camice, o piviale od altro, e recava in mano un torchio di cera acceso. Si affilarono in lunga processione con certa gravità beffarda, e, a due a due lentamente incedendo, movevano alla chiesa sotterranea. Gli affilati poi, a vece di salmi, con incomposte voci cantavano la Marsigliese, e certe canzonette da bordello, che ad ora ad ora interrompevano con iscoppii di grosse risa, proverbiandosi a vicenda per la vista che ciascun faceva di sè con quelle strane vesti addosso. Intanto nel coro ritto in piedi era certo uomo, che con altissima voce cantava salmi, ma con tanta verità di armonia, che dava a conoscere, lui essere cherico o frate, e saputo di quelle cose, tenendo aperto innanzi un messale o breviario. Non mancarono a quella cerimonia di bestie anche i somari, perchè coloro, per portare la preda, avevano introdotti in chiesa anche gli asini, i quali si aggiravano nella casa di Dio, ma non profanandola tanto quanto i loro conduttori. Poichè furono sazii di quegli scherni e contumelie contro Dio e la sua religione, si divisero la preda, facendo

a brani quelle sacre vesti, ed abbruciandole per cavarne l'oro o l'argento ch'era nel tessuto. Volevano anche dar di mano alle canne dell'organo, ma ristettero, rattenuti dai capi piegati dalle preghiere de'monaci.

Volgeva a sera quel funestissimo giorno, e stanchi, ma non contenti, del guasto e del sacco, si misero que' predoni a gozzovigliare nel modo più stemperato del mondo. Delle abbattute porte, e dei libri accesero molti fuochi nei dormitorii ed anche nella biblioteca, intorno a cui sdraiati si dettero a cuocere carni; e quelle fiamme addoppiavano la vista di quegli sfrenati, con le ombre che ne ritraevano sulle mura. Fiero spettacolo! Si uccidevano animali da vitto, si tracannava vino, si sghignazzava; ed a vederli, se non ti avesse fatta fede contraria il luogo in ch'erano, avresti detto, coloro essere uomini di nuovo mondo, aspettanti un Colombo che li scoprisse. Tuttavolta non rimettevano que'pochi monaci dalle sante cure: attenti si aggiravano tra quei crapulanti, ed impedendo che il fuoco non si dilatasse da quelle oscenissime cene. Ma, ove fermavano l'occhio su di loro, sentivano chiudersi l'anima dal dolore, vedendo al baglior delle fiamme, rosse di vino, involucro di sozzi cibi, pergamene, e pagine di libri, e brani di pianete, o di altra ecclesiastica suppellettile.

Così corse la notte: al rompere del giorno fu chiamato a raccolta, e immantinente uscirono di monistero i Francesi. Quale lasciassero questa badia, non è a dire: non rimanevano che le mura: il rimanente, guasto, o bruciato, o rapito. Soli si aggiravano nei vasti dormitorii i pochi monaci, e muti e sconfortati: e non ispingevano passo che non calpestassero rottami, libri, tizzi ancor fumanti, carni mezzo abbrustolate. Non sapevano del farsi; ma respiravano: quando certa gente, che non era francese, come avvoltoi sulla carogna, s'intromisero nel monistero, e, se era cosa avanzata ai partiti, prendevano, e precipitavano dalle finestre per

<sup>3 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO, Vol. IV.

recarla con loro: di costoro non seppesi, se fossero regii o repubblicani, certo ch'era schiuma di trivio.

Chi vedeva da San Germano il monistero alla vetta del monte in quella terribile notte, pareva che racchiudesse una ardente fornace, perchè il fuoco acceso in mille parti dai Francesi mandava una tristissima luce dalle finestre: ma a vedere San Germano dal monte era più lagrimevole spettacolo: tutta divampava e consumavasi. I soldati che vennero a Montecassino, erano della colonna condotta dal generale Olivier: la quale, dopo aver con un continuo sfolgorar di cannoni investita la città, che invero non fece resistenza (se ne togliamo qualche colpo tratto con que'cannoni di Velletri), v'irruppe dentro con immensa furia. Un cento cinquanta cittadini caddero sotto il ferro francese, e le più solenni ribalderie di questo mondo furono commesse dai soldati. Non perdonarono a sesso ed età nella sfrenatezza delle loro libidini.

Nelle vie vedevansi gli uccisi oscenamente giacere con gli ammazzati animali; e troncato il capo ai cadaveri, alla sanguinosa cervice adattavano teste di porci, ed a questi umane teste; tutto era immerso nel sangue, nel vino e nell'olio, che dispettosamente avevano diffuso per le vie. Tumolini primicerio della collegiata di San Germano ed il Nunziati arciprete, venerandi per anni, e per singolare virtù, i quali non avevano cessato in quella tempesta di esercitare con ardentissimo animo gli ufficii del loro ministero, caddero trafitti dalle spade, l'uno per difendere una onesta cognata dalla licenza militare, l'altro per avere vituperato dall'altare, ove di fresco aveva sagrificato, le sagrileghe irriverenze verso le sante immagini. Martiri entrambi, ed esempio ai chierici della costanza negli ufficii sacerdotali, e nella difesa della verità.

Troppo anderei per le lunghe, se volessi tritamente contare a quali patimenti conducessero i Francesi l'abate, che riputavano autore ed anima del sollevamento de' regii in San Germano. Perciò conchiudo che l'abate con que' tre vecchi infermi, sebbene soffrissero quello che tutta San Germano patì, camparono quasi per sovrumano soccorso la vita; e, come la città dopo le morti ed il sacco andò in fiamma, così questi videro il palazzo badiale preda del fuoco appiccato dai soldati nel partire. Due terzi delle case furono arse, ed il rimanente stette in piedi per pioggia opportuna che sopravvenne. In guisa che la colonna condotta dal generale Rusca ebbe poco che fare, sebbene il volere non mancasse al mal fare. <sup>1</sup>

1/0

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi doc. XVIII.

#### CAPITOLO III.

Che facessero i Francesi in San Germano. — Come l'abate si sforzasse ad entrare nell'animo del re. — Epistola di Pio VII all'abate cassinese, e come quel papa soccorresse alla diserta badia. — Avvento di Giuseppe Bonaparte in San Germano, e sue ipocrite cortesie verso i monaci. — Famoso bando di costui, con cui caccia i monaci dai monasteri, e li spoglia per amor di patria. — Varie sentenze su questo bando. — Come rimanesse la badia cassinese. — È tornata in vita. — Sue presenti condizioni.

Intanto accadevano in Napoli grandi mutazioni: il cardinale Ruffo vi entrava, e la repubblica partenopea fu sommersa nel sangue. Io non entrerò nel recondito della ragion di Stato; perciò non dirò altro delle cose di Napoli. Era ancora San Germano deserta, e que' pochi ch'erano tornati, levarono voci di esultanza, e primo tra essi il prelato cassinese, il quale, come riseppe il giorno 26 giugno l'ingresso in Napoli delle armi regie, si recò in chiesa e pontificalmente cantò messa, a rendimento di grazie per la vittoria riportata dai regii. Disse un'omilia al popolo esortandolo alla fede verso il principe, a riconoscere il patito male come giusto gastigo delle non poche iniquità commesse nelle passate rivoluzioni, e ad ammendare il mal fatto. E, perchè l'opera rispondesse alle parole, tale quale era rivestito degli abiti pontificali, seguito da canonici e da tutto il popolo, si recò nella pubblica piazza, e là dove un giorno fu levato l'albero della libertà, fece tosto innalzare una colonna, su della quale pose una croce, monumento della riconciliazione col principe. L'abate non lasciava modo a testimoniare pubblicamente l'amore che portava, e che mai non gli era caduto dall'animo, al regnante signore, ed a purgarsi di quella macchia che vedevano i regii nella lettera pastorale esortatrice di ubbidienza alle potestà pubbliche, qualunque esse fossero, stando la repubblica. Stemperati ossequii furono poi quelli resi a Rodio, conduttore di masnade calabresi, che andava ad osteggiare in Roma i Francesi. Incontrare costui come principe sovrano, fu indecoroso consiglio: ma le notizie che venivano di Napoli erano tali, che a questi e a più bassi consigli confortavano.

Non contento l'abate di queste lontane testimonianze di fedeltà al sovrano, volle farne anche delle più vicine. Risaputo della venuta del re nelle acque di Napoli su nave britannica, scrisse e indirizzò a lui una lettera, in cui con pietose parole ritrasse il molto patire suo e della badia per mani francesi, volendogli fare argomentare dalla grandezza dei patimenti la fede inviolata. Alla lettera tenne dietro esso abate, che di persona visitò il re: tornò, e disse, che le accoglienze furono veramente buone.

Queste opere dell'abate miravano a doppio fine, a sgomberare dall'animo regio i sospetti, e ad attirare i suoi sguardi sulla diserta badia. Con questo proponimento si volse anche al nuovo pontefice Pio VII, [1801] il quale, essendo monaco benedettino cassinese, poteva più largamente aprire il cuore alle lamentazioni dei confratelli. Ognuno intende quello che recava la lettera del Cassinese a Pio, che ancora si trovava nelle stanze della badia di San Giorgio, in cui fu pubblicato papa. Ma è bello qui recare la risposta di Pio.

« Diletto figliuolo, salute ed apostolica benedizione. Onorati da Dio della dignità dell'apostolico principato, accogliamo gli ufficii delle gratulazioni tue e della cassinese famiglia che governi, e le significazioni di riverenza e di ossequio verso di noi. Le quali

per fermo tanto più grate ci tornarono, quanto è più grande la benevolenza che portiamo a questo tuo monistero; imperocchè è di quell'ordine, del quale è pur giocondo il ricordarci, un tempo esser noi stati figli. Al certo è nostro desiderio di poterr iparare al danno arrecato alla Chiesa dalla morte del santissimo nostro antecessore; ma non vediamo il come poter fare questo in tanta nostra pochezza. Per la qual cosa, tremebondi della grandezza e difficoltà dell'impreso ufficio, imploriamo dal Padre dei lumi quelli aiuti di celeste grazia, a compiere l'apostolico ministero. Tu ci soccorri, e ci aiuti tutta questa famiglia, con le tue preghiere a Dio, perchè la pochezza nostra non dannifichi alla cattolica Chiesa, cui sovrastiamo; e perchè colui, che solo fu uso ad operare meraviglie, metta tale un nerbo nella nostra fiacchezza, da non fallire ai consigli della sua provvidenza. Ci piange l'animo, che questa casa in tanto rimescolamento di cose abbia tante calamità patite; e desideriamo che tutto il monistero rifiorisca in guisa, che possa rivestirsi dell'antico splendore e decoro di disciplina, per cui stette in fiore per tanto corso di secoli ad edificazione della Chiesa. Nel che ti promettiamo il nostro aiuto, per quanto potremo essere giovevoli con la nostra opera ed apostolica autorità, facendo in guisa, che mai sia a desiderarsi il nostro favore nel giovare a codesta famiglia. Intanto, conoscente ai tuoi ufficii, a te ed ai tuoi monaci, cui portiamo isviscerato amore, affettuosamente concediamo l'aspostolica benedizione, qual documento della nostra paterna benevolenza. »

Aveva consumato il martirio papa Pio VI, incominciato per le filosofie imperiali di Giuseppe II, e terminato da quelle della rivoluzione francese; e Pio VII assorgeva sul trono di Gregorio VII a fronteggiare le filosofie di una trapotente tirannide. Quelli che pensavano, la Chiesa essersi invecchiata, e dell'antico pontificato non rimanere che l'ombra di un gran nome, seppero ad espe-

rienza essere sempre in fiore di giovinezza, ed il pontificato avere tuttora i nervi dell'apostolica costanza, innanzi a cui anche gli incoronati confidenti nelle armi s'inchinarono. Ed è una gioia per me veder confermata in Pio VII quella vecchia esperienza, che, ove siano insidie o violenze alla Chiesa, spesso si affacci su i baluardi di questa a propulsarli un figlio di san Benedetto con le chiavi di san Pietro alla mano. Pio nei fortunevolissimi tempi in cui resse la Chiesa, non lasciò cadersi dall'animo il pensiero dell'Ordine di san Benedetto, e massime della congregazione cassinese, di cui fu alunno: ma fu sobrio dispensatore di favori, in guisa che in questi non fu certo riconosciuto monaco cassinese. Tuttavolta una grande riconoscenza gli è dovuta da questa badia di Montecassino; perchè in quella generale sommersione degli ordini religiosi, se quella ebbe una speranza a risorgere, non da altri venivale che da Pio; e, se di fatti tornò a vita, principale autore del benefizio fu questo pontefice.

Ø.

۰

Ai furori dei demagoghi successe in Francia la monarchia imperiale del Bonaparte, il quale col volo delle aquile delle legioni francesi, e con tutte quelle iperboli di parole e di modi palpò così bene la groppa ai Francesi impennati, che mise loro un giogo turchesco; ma bello, perchè dorato, e tutto fronzuto degli allori di Austerlitz e di Jena. Da capo la guerra; di nuovo fugato il principe dai timori di venturi Francesi, non più repubblicani, ma imperiali. Massena, detto da Napoleone Figlio della vittoria, conduceva l'esercito contro Ferdinando di Napoli, nemico a Francia; e con lui andava Giuseppe Bonaparte, con questi titoli: Principe francese, grande elettore dell'impero, comandante in capo l'esercito di Napoli [1805]. Veniva costui per la via di Ceprano, ed il giorno 14 di febbraio giunse in San Germano con la parte dell'esercito condotta dal Massena. Era abate don Aurelio Visconti, uomo di tanta dolcezza di costumi, che solo a vederlo

tutti eran tratti ad amarlo: il quale, benchè infermo di gotta, pure si fece condurre alle scale del palazzo, per accogliere il Bonaparte. Certo che coloro i quali ricordavano le ribalderie degli Championnet, dei Matthieu e di altri di questa pasta, maravigliavano a vedere come quel grande Elettore fosse un vero fiore di gentilezza: inchini, parolette melate, sorrisi e tutte quelle arti, di cui sono maestri i freschi signori. Stette coi monaci come vecchissimo amico; non voleva quasi scompagnarsi da loro; e, nel partire, con un patetico sorriso diceva queste parole. Se vi occorre qualche cosa scrivete a dirittura a me, che vi servirò. Non so se piangesse di tenerezza; ma so che li servì a maraviglia, e dirò come. Non come re, ma come vicario di Napoleone, Giuseppe entrò in Napoli; e mise mano alla riformazione dello Stato. Tutto fu rifatto: del vecchio non rimase che la memoria. La mia mente non si leva a tanto da sentenziare sulla natura delle legislazioni. Dirò solo che con le vecchie discipline furono aboliti i feudi; e perciò l'abate di Montecassino non fu più signore feudale; furono chiusi i conventi e le badie, ed i patrimonii di queste furono pubblicati al fisco; e perciò Montecassino dopo tredici secoli, non per ferocia di barbari, non per furia di guerra, ma per trovati di nuovi legislatori, perì. Ma, poichè chi mi legge possa giudicare dell'abolizione degli ordini religiosi, s'abbia qualche cosa del famoso bando del grand'Elettore, tramutato in re di Napoli.

« La forza delle cose obbliga ogni nazione a seguire più o meno lentamente il movimento impresso. Gli ordini religiosi, i quali han reso tanti servigii nei tempi di barbarie, son divenuti meno utili per effetto del successo medesimo delle loro istituzioni: la nostra santa Religione, ormai gloriosa e trionfante, non è più ridotta a sfuggir la persecuzione nella oscurità dei chiostri; gli altari sono eretti anche nell'interno delle famiglie: il clero secolare corrisponde alla nostra fiducia, ed a quella dei nostri popoli.

L'amore delle arti e delle scienze diffuso generalmente, lo spirito coloniale, commerciale e militare han forzati tutt'i governi d'Europa a rivolgere verso questi oggetti importanti il genio, l'attività ed i mezzi delle loro nazioni; il mantenimento di forze considerabili di terra e di mare porta la necessità di grandi riforme in altre parti della economia generale dello Stato: il primo dovere de'popoli e de'principi è di porsi in istato di difendersi contro le aggressioni dei loro nemici.

3

- « Considerando nulladimeno che dobbiamo conciliare questi principii col rispetto da cui siamo penetrati verso que' luoghi celebri, che nei tempi barbari raccolsero e conservarono il fuoco sacro della ragione, ed il deposito delle umane cognizioni, e verso que'Santuarii cotanto rispettabili agli occhi nostri per le adorazioni più speciali de'nostri popoli.
- « E volendo trattare con giustizia e benevolenza quelli tra i nostri sudditi che sono oggi membri degli ordini religiosi:
- « Udito il nostro Consiglio di Stato, abbiamo ordinato e ordiniamo quanto siegue.
- « Art. 1. Gli ordini religiosi delle regole di san Benedetto, di san Bernardo, e le loro diverse affiliazioni, conosciute sotto il nome di Cassinesi, Olivetani, Celestini, Verginiani, Certosini, Camaldolesi, Cisterciensi e Bernardini sono soppressi in tutta la estensione del nostro regno.
- « Art. 2. Le proprietà appartenenti a detti ordini sono riunite al demanio della corona, e saranno vendute a profitto dei venditori dello stato. . . . . . . . . . . . . . . .
- « Art. 5. Le biblioteche ed archivii e tutt'i depositi dei libri e de'manoscritti esistenti nelle badie di Montecassino, della Cava e di Montevergine vi saranno conservatied accresciuti, mercè le disposizioni particolari, che ci riserviamo di dare. In conseguenza sono eccettuate dalla disposizione dell'articolo 2º le case

di abitazione con le loro adiacenze, ed una villa per ciascuna delle dette badie, ed i mobili che vi esistono, per uso di quelli che vi saranno destinati.

« Art. 6. La custodia di detti depositi è confidata nel monastero di Montecassino a cinquanta, e negli altri due a venticinque religiosi, che sceglieremo, e secondo il bisogno rimpiazzeremo tra gl'individui degli ordini soppressi sulla proposizione del nostro ministro del culto. »

Straniero principe ordinava, ministri italiani consigliarono e confermarono de' loro nomi la scritta reale. Coloro che erano di parte francese, levarono a cielo quelle provvidenze; altri più profondi investigatori delle ragioni del popolo e della economia degli Stati, biasimarono il bando, come non sufficiente ad isradicare la vecchia pianta delle società religiose; altri, e non pochi, di cuore e di mente Italiani, e schivi di prostituzione, altrimente pensavano. Videro nella pubblicazione dei patrimonii sacri, nel divieto delle associazioni religiose e delle vesti monastiche una violazione dei diritti dell'uomo, che mai era stata al mondo; videro una sfrontata usurpazione dei diritti della Chiesa, solo giudice delle cose spirituali alle associazioni o dissociazioni religiose, ubbidienti alle leggi dello Stato; videro chiuse molte fonti di ricchezza, da cui il principe poteva attingere, consigliato e fatto autorevole dal diritto pubblico più potente del privato; videro una presente dilapidazione di beni del proprio paese fatta per signori forestieri, ed impoverire vieppiù l'erario del comune; videro finalmente nella forma di quel bando, che commemora vecchi servigii, conservazione del sacro fuoco della ragione, e del deposito delle umane cognizioni, una brutale sconoscenza.

Adunque in tempi in cui dicevasi, francarsi i popoli da gioghi e da catene per novelle leggi, i Cassinesi rimasero spogli del loro patrimonio, svestiti dell'abito monastico, congregati solo per vo.

lontà del Bonaparte a guardare i libri ed i codici. La badia fu detta con nuovo vocabolo Stabilimento, e l'abate Direttore; ma però sempre governante i negozii spirituali della diocesi cassinese. Furono peraltro degni di commendazione que' monaci, che non disertarono la famosa badia, e sebbene per esteriori forme non sembrassero monaci, monaci erano nel durare in tutti gli esercizii monastici di salmodie e di culto divino. Furono poi fuoco alla piaga della soppressione le calunnie dei vili, le persecuzioni del principe sospettoso. Coloro che gioirono dell'abolizione monastica, impazienti, che ancora fossero gli svestiti monaci nella badia, e che svestito abate reggesse la diocesi, affaticarono il malo ingegno in pessime opere. Facevano un continuo rapportare in corte: i monaci covare affezione all'antico governo, dare ricovero ai seguaci di Fra Diavolo, ne' secreti claustri tenersi concilii esiziali allo Stato. Il signore forestiero prestava fede ai delatori e comandava, si guardassero dai soldati i monaci nella badia come in prigione, e in San Germano l'abate. Rimasero questi lungamente prigionieri e guardati, difettando del necessario, perchè dovevano dividere il vitto col soldato guardiano, ed il fisco era tardo pagatore delle pensioni. Durò lunga pezza la prigionia, e non furono mai trovati in monistero briganti, nè altro che offendesse il principe.

Comprovata col fatto l'innocenza de' monaci, il governo francese fu poi meno corrivo ad aggiungere fede ai delatori. Perciò fu nella badia certa calma durante la dominazione del Murat: anzi a costui furono grati i monaci, come a principe che fu sempre pronto soccorritore ai loro bisogni.

Ognuno conosce come e per quali opere, il pontefice Pio VII si travagliasse per la ordinazione di ogni cosa nella Chiesa dopo tutto quello sconvolgimento che arrecarono i conquistatori. Ma peculiare opera pose al risorgimento delle tre badie nel reame di Napoli, Montecassino, Cava e Monte Vergine; e quelli negoziatori papali pel Concordato ottennero da Ferdinando l'esecuzione della volontà di Pio. Adunque per reale scritta i Cassinesi rivestirono l'antico abito, furono monaci di nuovo, ma non potè loro restituirsi il patrimonio antico. Nel regio decreto dicevasi: avessero una rendita di 19,000 ducati; ma tra per difficoltà di possesso, ed imposte annuali, questi ducati realmente non passavano in numero i 14,000. Se fosse allegrezza nei monaci per questa risuscitazione, ognuno facilmente può pensare; e, sebbene la memoria dell'antico stato fosse acerba in paragone del presente, pure, guardando al turbine che li aveva sommersi, quegli spiriti vitali parevano giocondissimi. Tuttavolta conturbava gli animi la incertezza di una prolungata esistenza. Pochissimi monaci avanzavano: dei vecchi, alcuni morti, alcuni tramutati in preti secolari, erano disvezzati dalle discipline monastiche, è non le desideravano; amatori del vivere monastico non erano, per le teoriche francesi disonestanti negli animi la idea di monaco, e perchè moralmente povera la compagnia dei Cassinesi non aveva quell'esterne sembianze che confortano ad entrarvi. Si accolsero giovanetti ad educare, ed in questi rinverdì speranza di tarda ed incerta successione.

Così erano le cose nell'anno 1820, quando per nuove commozioni dello Stato la badia accolse militari presidii. Stettero i monaci, ma tementi, che le vecchie piaghe ancor sanguinose non rincrudissero: e non mancò chi dalla tribuna del Parlamento napolitano incominciasse ad inasprirle con voci di nuova soppressione. Ma furon soffocati que' parlari e dalla pochezza del patrimonio cassinese e dalla sùbita mutazione dei pubblici negozii.

Quale poi fosse la storia della badia negli anni che seguirono dal 1820 al 1866, nel quale da una nuova legge di soppressione, pubblicato il suo patrimonio, le fu tolto il diritto alla vita giu-

ridica, perchè troppo recente, forse altri narrerà in tempi più innocui. Certo però che in quelle pagine troverà il lettore come i Cassinesi si tenessero saldi nel culto delle antiche tradizioni benedettine, pacifici e non militanti operai nel campo della Chiesa e della patria; troverà la loro badia sempre aperta alle accoglienze degli uomini più insigni della dotta Europa, che vi andavano quasi a fraterno ritrovo di collaborazione e di pace; vi troverà come quei monaci nell'esercizio delle sante ragioni dell'ospizio, tenessero fissa la mente e il cuore in Gesù Cristo, secondo il precetto del loro legislatore, senza guardare ad opinioni e credenze; vi troverà animi volenterosi ed alacri a giovare ogni santa aspirazione della madre Chiesa e della comune patria nella educazione delle giovani menti nelle discipline del vero e del bello; vi troverà infine quello che non seppe trovarvi il legislatore francese quando credendo di seppellire il monaco in essi, uccise il cittadino; imperocchè una legge che ruba il diritto dell'associarsi per qualunque scopo che non offenda il comune diritto, è legge moralmente omicida. Nessuna maraviglia; in quei tempi tutto si volle guastare per piacere di far da capo.

Ma fu grande maraviglia nell' Inghilterra, nazione fra tutte la più progressista e conservatrice ad un tempo, che in questa nostra Italia, la quale non sostituì mai al culto della storia la idolatria delle idee, si bandisse di nuovo quella legge alla francese. E furono allora nel Parlamento inglese e fuori, concitatore il Gladstone, calde richieste <sup>1</sup> perchè con cortesia di uffici si arrestasse la scure delle conventuali abolizioni, almeno innanzi alla famosa badia cassinese. Tra le quali voglio qui recare quella che indirizzò al conte di Clarendon, allora ministro degli affari esteri,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi gli atti del Parlamento Inglese del giugno 1866, e i documenti pubblicati nel 4° vol. delle mie opere pag. 243 e seg.

Stanhope, presidente della Società di archeologia in Londra nel dì 19 giugno dell'anno 1866.

## « Mio Signore,

- « Noi, Presidente e Direzione della Società di Archeologia di Londra desideriamo far ricorso a Vostra Signoria intorno ad un argomento, del quale osiamo credere che questa antica e veneranda Società non è incompetente a parlare, e non potrebbe tacere senza rimprovero.
- « Si sa da tutti che il governo del re d'Italia ha presentato alla Camera legislativa un disegno di legge per la soppressione delle Congregazioni Monastiche in tutta Italia.
- « Noi usciremmo dalle nostre attribuzioni se volessimo, in massima generale, combattere la giustizia e la convenienza politica di questa o di altra proposta del Governo Italiano, intesa a riformare lo Stato; ma per corrispondere al nostro fine, che è di giovare ad ogni maniera di scienze e di buone lettere (tali son le parole del nostro Reale Privilegio), noi ci sentiamo costretti ad esprimere il nostro cordoglio, perchè senza aver riguardo ad antiche ed auguste tradizioni, nè a' segnalati servigi presenti, si voglia con la legge proposta travolgere in una stessa condanna di distruzione il buono e il cattivo, il puro metallo e la scoria, il grano gentile ed il loglio.
- « Nè gli ammiratori di tutte le istituzioni monastiche vorran condannarci, e neppure i dispregiatori vedran di mal occhio, se noi francamente additiamo come degno di speciale riguardo il luogo dove ebbe i natali l'ordine di S. Benedetto, il Monastero di Monte Cassino onorato da tanti secoli e celebrato per tutta la terra. Di quest'Ordine può dirsi con ragione che la fama di esso è sparsa per ogni paese, e le sue parole penetrarono fino agli ultimi confini del mondo. Fu loro ambizione il raccogliere, e loro precipuo stu-

dio il copiare que'libri che dettero vita e bellezza al Rinascimento; per modo che ogni qualvolta si voglia trar dal passato una forma di erudizione sana, paziente e profonda, congiunta a generosi intendimenti e ad onestà di propositi, essa ci si presenta ne'chiostri, e con l'abito dell'ordine Benedettino. Del quale, diceva bene il Decano di Westminster, che ha tanta parte nella storia di Europa, quanta ne hanno il S. Pietro, o la Cattedrale di Colonia, o l'Abbazia di Westminster, o la Piazza di S. Marco, o Versailles.

- « Nè queste sono solamente memorie di un glorioso passato; perchè i Cassinesi anche oggi continuano non indegnamente le tradizioni del loro Ordine. Essi come Conservatori di Archivi e di una libreria che è tra le più pregiate in Europa, come educatori della gioventù, come amministratori d'una Diocesi, come uomini di sentimenti liberali, di squisito gusto, e di una generosa ospitalità, hanno diritto all'ammirazione, alla benevolenza, al rispetto; e la loro dispersione sarebbe cagione di profondo e universale rimpianto.
- « Noi come membri di una Società dotta, a cui dee stare a cuore il progresso della vera dottrina e delle buone lettere, bramiamo, quanto è da noi, di preservare dalla rovina che la minaccia, una istituzione, la quale, a promuoverle entrambe, pone ogni studio da secoli; e per questo ci facciamo arditi a domandare rispettosamente a V. E. (ove lo reputi conveniente) che si compiaccia far parte al governo italiano, per mezzo del Ministro di sua Maestà a Firenze, del desiderio espresso dalla Società degli Antiquari di Londra per la preservazione del Monastero di Monte Cassino.
  - « Noi siamo ecc.

« Firmato in nome e per Commissione del Consiglio « STANHOPE, *Presidente*. »

7

Epist

Cara Rati lecta grade

ste

970

D:

Queste parole di uomini che non voglion sapere di Chiesa romana e di papa, valgono pei Cassinesi meglio di un imperiale diploma. Ma chi impugnava la scure aveva la febbre del transalpino contagio, e recise. Succisa virescit. <sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vedi Appendice.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# DOCUMENTI E NOTE

### XIII. 1

Epistola della regina Giovanna di Napoli a Giovanni da Caramanica intorno ad una ribellione de' Sangermanesi al tempo dello scisma dell'antipapa Clemente.

(Orig. in Archiv.)

Johanna Dei gratia regina Jerusalem, et Siciliae... Johanni de Caramanica militi legum doctori Magnae nostrae Curiae magistro Rationali, curiae Vicariae regiae judici, consiliari, et fideli nostro dilecto gratiam, et bonam voluntatem. Molesta sunt nobis quaecumque gravamina nostris irrogata fidelibus, sed quae inferuntur ecclesiis, ecclesiasticisve personis, eo molestius, graviusque perferimus, quo specialiter eos affectu benigno prosequimur, et eorum favores, et commoda quantum possumus honeste perscrutamur. Sane pro parte venerabilis patris, et religiosorum virorum abbatis, et conventus monasterii Cassinensis devotorum oratorum nostrorum, quaedam nuper expositio murmurans extitit in auditorio nostro lecta de nonnullis excessibus, injuriis, criminibus, et offensis, ac violentiis, spoliationibus, et destitutionibus jurium, et jurisdictionis dicti monasterii per

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I documenti XIII al XVII si riferiscono al volume precedente, Libro VIII, che, per errore della tipografia, non vi furono stampati e perciò si continua la numerazione in relazione ai precedenti.

<sup>4. -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO, Vol. IV.

universitatem, et certas speciales personas terrae S. Germani, ut ponitur, perpetratis, tenoris et continentiae subsequentis: Sacrae reginali majestati reverenter exponitur pro parte abbatis, et conventus monasterii Cassinensis devotorum oratorum vestrorum dicentium, quod cum dictus abbas Cassinensis, auditis novis pravae gentis societatis Britonum venturae versus partes Anagniae, et esset prope terras abbatiae Cassinensis, misit venerabilem virum Thomam Perlionibus vicarium Cassinensem ad praesentiam majestatis vestrae, ut dicta majestas, et ejus consilium advisarent, quid faciendum esset super praedictis, et responsum fuit praedicto vicario ex parte majestatis ejusdem, et etiam scriptum, ut abbas idem faceret bene custodire terras, et reparare ea, quae sunt reparanda, ne aliquod damnum recipere posset. Et demum cum dictus abbas Cassinensis, habita responsione praedicta, ordinavit in civitate S. Germani pro conservatione, et reparatione terrae, de communi consensu universitatis praedictae, decem homines de melioribus, et prudentioribus totius civitatis, per quos verisimiliter praesumebatur quod dicta civitas custodiretur, et repararetur. Demum cum isti decem homines vacarent reparationi terrae, praedicti cives S. Germani, spiritu diabolico ducti, quod jam, ut per experientiam apparuit, ceperunt, studiose nolebant obedire eis. Qui Commissarii videntes inobedieutiam istorum civium, iverunt ad praedictum abbatem, et dixerunt illi, quod poneret unum suum locum tenentem, qui eos animaret ad praedictam reparationem terrae. Tuncque dictus abbas annuens dictis, et precibus eorum, ordinavit suum vicarium ad supradictam reparationem: et quia supradictus vicarius aliis occurrentibus occupatus fuerat, quadam die praesentiam ipsius commode non valentes habere, inito consilio totius universitatis, ordinaverunt, et instituerunt duos nuncios speciales ad dictum abbatem, quibus fuerat commissum, quod dictus abbas aut permitteret supradictum suum vicarium continue residere in civitate S. Germani ad supradictam reparationem, aut committeret alicui loco sui. Quibus ordinatis per totam praedictam universitatem, surrexit quidam miles homo mali capitis, et partialis et odiosus illorum, qui ibant ad dictum abbatem, propria authoritate prohibuit, ut non irent; et tunc alii complices, et partiales sequendo eum, fuit commotus populus contradicendo, ut non irent, et ob istum tumultum factum ipsi non ive72:

ij=

M.

Q-

lt.

er

-

runt: sed hoc relato dicto abbati, mandavit vicario, quod ubi supradictus miles culpabilis reperiretur, retineretur; qui dictus vicarius habita informatione super his, inveniens ipsum fore culpabilem in praemissis, retinuit eum in curia honeste. Demum alii complices, et partiales sui ista non ferentes, iverunt ad vicarium, ut liberaret eum cum verbis injuriosis, et minis dicendo, quod si istum non dimiseris, talia faciemus, quod nunquam acta fuerant in S. Germano. Et his verbis, et minis motus vicarius, mandavit eidem sub dicta paena, quod non recederet de curia, ad scandala evitanda, quae de facili potuissent oriri. Item supradictis retentis honeste in curia, dicti complices, et partiales eorum, miserunt per villas dictae civitatis propria authoritate, sub paena ignis, quatenus visis mandatis eorum, venirent ad S. Germanum manu armata: qui rustici venerunt de eorum mandato. Mane autem facto, inito eorum pravo consilio spiritu diabolico inflammati, venerunt ad januas curiae Cassinensis, ubi erat praesentia vicarii monasterii, et aliorum officialium, cum securibus, et aliis armis dando per vices supra januas dictae curiae dicendo: Mora mora li traituri, et apertis januis, violenter eorum insulta, petierunt detentos; qui vicarius respondit eisdem, ut darent fidejussores de stando jure, et illo rebellico animo respondentes dixerunt: Nolumus dare fidejussores, sed volumus istos detentos. Sic sine licentia, et voluntate dicti vicarii receperunt ipsos detentos. Item his perpetratis non contenti, pejora pejoribus cumulando, petierunt claves terrae a vicario supradicto, quae claves semper per Dominum, et ejus officiales teneri consueverunt: qui vicarius timore mortis perterritus, recepit claves, et projecit in terram, et dixit: Non dabo vobis claves, sed qui audax est contra fidelitatem venire, recipiat. Et tunc quamplures posuerunt manus in claves, et receperunt in despectum dominorum Cassinensium; ad modum rebellium, et proditorum receperunt regere terram, distribuendo claves quibusdam eorum complicibus, spoliando, et privando monasterium dominio suo. Item supradicti iis non contenti, iverunt ad domum Rectoris terrae civitatis sancti Germani, qui gerit vicem dicti abbatis, vociferando: Moriatur moriatur lo traitore, et ipso non invento, intraverunt ad domum suam, et receperunt acta curiae Rectoris, et laceraverunt et dejecerunt in viam publicam in vilipendium monasterii Cassinensis, et omnia pignora, quae habebat dictus Rector in domo, receperunt, et

singulis condemnatis restituerunt, et apothecam suam diruerunt, et de bonis propriis aliqua abstulerunt. Item adhuc pejora pejoribus cumulando, currendo terram, iverunt ad domum cujusdam boni civis, qui malefactis eorum non applaudebat dicendo: Mora lo traitore, et ipso non invento, volebant disrobare domum suam, et inceperunt frangere ostia domus, sed non praevaluerunt, Deo auxiliante, et quibusdam suis consanguineis, et amicis defendentibus. Item adhuc diabolico spiritu instigati, iverunt ad S. Franciscum manu armata, et pulsaverunt campanam ad arma, et receperunt inde guoddam vexillum, ad paliandum malefacta eorum; et iterum circuerunt terram dicendo: Viva Madamma, e morano li traituri, et sic apud se receperunt dominium civitatis, in damnum, et praejudicium monasterii Cassinensis. Item quod praedicti proditores, et rebelles sancti Germani constituerunt duos Sindicos absentes, qui, visa eorum rebellione, sicut fideles, noluerunt acceptare, et illi sindici, qui venerunt ad praesentiam vestram sunt inhabiles, pro eo quod unus ipsorum est publicus usurarius videlicet Antonius Coccius, ut plenius patet per processum habitum in curia vicarii, et continuus litigiosus, et partialis. Alter autem est homo malaefamae, et vitae, publicus Lusor taxillorum, et blasfemator Dei, et Sanctorum, et partialis, odiosus monasterii Cassinensis propter suam malitiam; alii vero rustici sunt, et ducti dolo istorum ignorant quid faciant, ut per experientiam poteritis informari. Item quia sindici eorum circumvenerunt notarium cancellarium, et receperunt literas Majestatis vestrae quibus cavebatur, quod restitueretur monasterium ante omnia, et hoc fecerunt sine conscientia monachorum Cassinensium, qui procuraverunt praedictas literas, et cum praedicti sindici transmisissent literas universitati, ipsi sicut infideles vestri, et beati Benedicti, noluerunt obedire dictis literis. Item, postquam Lofredus miles pro dicto monasterio Cassinensi, qui dicit se Dominum pro populo, noluit obedire praedictis literis majestatis vestrae, fecit banna per villas mandans ex parte populi, quod omnes reciperent arma; et congregaverunt se in simul, et postquam fuerunt congregati, ordinaverunt quod multi ex eis venirent Neapolim contra praefatum abbatem, et conventum. Item, quia unus bonus civis videns tanta mala, compunctus, dixit: Amore Dei non faciamus tanta mala; restituamus claves monasterio Cassinensi secundum quod

Domina mandat: tunc praedictus miles Lofredus proditor simul cum suis complicibus capitaneus populi sancti Germani insiluit super eum volendo ipsum interficere. Item, bene decem viri de sancto Germano postquam viderunt literas majestatis vestrae, dixerunt: Male facimus non obedire literis Dominae nostrae Reginae. Tunc surrexit praedictus miles Lofredus proditor simul cum suis complicibus, et voluit ipsos interficere, nisi quia secuti sunt voluntatem ejus. Item cum praedicti boni viri dicerent, et consulerent, quod non portarent arma sine licentia majestatis vestrae, ipse sicut capitaneus respondit: Ego mando, quod portent arma; et tunc omnes receperunt arma. Item supradictus miles Lofredus proditor simul cum suis complicibus posuit collectas in terra sancti Germani; et paenas exegit ab eis pro parte sua, et populi, contra fidelitatem majestatis vestrae, et monasterii Cassinensis. Item quando supradictus Lofredus miles simul cum complicibus suis temporibus retroactis cepit civitatem S. Germani et S. Eliae, et quatuor castra, quae sunt in montibus, spectantia ad dominium monasterii Cassinensis, retinens supradicta castra, tiramnice disrobando ipsa castra, et partiales carcerando, homines dictorum castrorum, ut pecuniis eorum redimerentur, extrahendo dentes, ut majorem pecuniam habere posset, aliquos interficiendo, adulteria commictendo, virgines stuprando, et deflorando, et pejora pejoribus cumulando, accessit ad monasterium Cassinense simul cum complicibus suis intrando monasterium, disrobavit monasterium et recepit thesaurum sacrum constando calices, et alia vasa, pro pecunia danda stipendiariis sacrilegium commictendo, de quibus omnibus poterit vestra sacra majestas veridica informatione informari, cum licet ista sint notoria, parati sunt per idoneos testes ista probare. Quare pro ipsorum conventus parte majestati vestrae humiliter supplicatur, quatenus intuitu Dei, et justitiae, ac beati Benedicti, benigne dignemini supra praemissis benigniter providere, ac debitum gravibus excessibus, et delictis exhibere justitiae complementum: et primo quia spoliatis injuste, ante omnia est restitutio facienda, mandare dignemini ipsum abbatem, et monasterium restitui in dominium pristinum, atque statum, et demum de praedictis omnibus excessibus inquiratur ex mero officio, ac exigente justitia, deliquentes acrius puniantur, ut de cetero ipsi talia commictere non praesumant, et paena eorum aliis transeat in exemplum. Protestando tamen, quod quantum in eis est, non procedatur ad paenam

sanguinis. Postquam quidem petitionem oblatam, nos habita super praemissis expositis nostri consilii deliberatione matura, ac hujusmodi temeritatis ausus, et praesumptuosos excessus, molestationes, et novitates exponentibus ipsis factas detestabiliter abhorrentes, ac volentes super his prout ad Praesidentiae nostrae spectat officium, de opportuno juris remedio providere; de fide, sufficientia, et legalitate tua, ac aliis tuis laudabilibus operibus probitatis plenarie confidentes, te ad dictam terram S. Germani, seu loca alia convicina ad inquirendum de praemissis omnibus, et alia, prout subditur, faciendum praevidimus, tenore praesentium destinandum; volentes, et fidelitati tuae commictentes, et mandantes expresse, quatenus statim receptis praesentibus, ad dictam terram, et loca te personaliter conferens, quia spoliatis injuste est celeris restitutionis beneficio succurrendum, prius, et ante omnia, secundum formam capitali regis super violentas destitutiones edicti, abbatem ipsum, seu monasterium restituas, et inducas, ac restitui induci, mandes, et facias sub gravium impositione paenarum per universitatem, et homines dictae terrae S. Germani in possessionem pristinam omnium jurium, et jurisdictionis ipsius monasterii, quibus cum a dictis hominibus inveneris spoliatum, clavesque dictae terrae, quae ei violenter ablatae ponuntur, si ita est, sibi restitui mandes, et facias, ac etiam resignari, mandans universitati, ab hominibus ipsis ad paenam unciarum quingentarum pro dicta universitate, et unciarum viginti quinque pro personis singularibus, ut abbatem ipsum et conventum, seu officiales ipsius super possessionem jurium, et jurisdictionis dicti monasterii non impediant in aliquo, vel molestent, nullamque eis contradictionem inferant, vel noxiam novitatem, quinimo ipsi abbati, et officialibus suis obediant, pareant, et intendant tamquam eorum domino in omnibus in quibus sibi de jure tenentur, et debent. Et nihilominus de praemissis omnibus, et singulis expositis dependentibus, et connexis ex eis vocatis partibus, quae tanguntur diligenter inquiras, et fideliter informare procures ad substantiam veritatis, et quidquid per te super hujusmodi excessibus, criminibus, injuriis, et offensis, ac aliis supradictis reperiri contigerit, fideliter in scriptis redactum, sub sigillo tuo nostrae referas Majestati, ut ipsa relatione habita, possimus super iisdem pro conservatione jurium dictae ecclesiae de oportuno remedio secundum justitiam providere. Datum Neapoli per Magnificum virum Ligorium Zurulum regni

Siciliae collateralem consiliarium, et fidelem nostrum dilectum. Anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo octavo, die tertiodecimo Augusti primae indictionis, regnorum nostrorum anno trigesimo sexto. Registrata in Cancellaria penes Prothonotarium. Petrillus de Americo.

#### XIV.

Diploma di Carlo di Durazzo, col quale crea gran caucciliere del regno l'abate Pietro De Tartaris.

ly.

m

1

, .

1.

(Orig. in Archiv.)

Carolus III Dei gratia rex Hierusalem, et Siciliae .... R. in Christo patri fratri Petro Tartaro de Urbe, abbati venerabilis monasterii Cassinensis de ordine S. Benedicti, consiliario, et fideli nostro dilecto gratiam, et bonam voluntatem. In deliberatione agendorum, in quibus praesertim facta ardua concernuntur, et ubi honor, et status noster regius tangitur, et reipublicae interesse versatur, major est nobis cura, et diligentia cautior adhibenda, ut tandem nostrum judicium ab adductis circumstantiis, et rationibus merito ab omnibus comprobetur, et noster animus, qui non desiderat, nisi personas dignas eligere, et praefigere in magistratibus, ac honesta discernere, et meliora semper facere, tranquillus, et placidus remaneat in quiete. Cum igitur a felici coronatione nostra de regno Siciliae vacaret in manibus nostris officium Cancellarii dicti regni, quod inter alia magna officia satis expediens sollemne de natura sui, et honorificum judicatur, diu in girum, et in partes varias convertimus aciem nostrae mentis cum tota cura, et studiis, ac vigiliis solerter, et provide incumbentes, ac etiam intendentes, quam personam dignam, et sufficientem, ac idoneam possemus eligere, cujus virtuti, et providentiae valeremus cum omni securitate, et fiducia hujusmodi grande ministerium, et pondera tantae rei, cum talis tanta materia digne postulet, ut ad ejus deliberationem per multa examina discussiones, et consilia dies claudamus cum noctibus, et respiciamus ordinatis modis et providis rectum finem. Sed post discussa, et examinata vota multorum in te argumentis, et rationibus, ac veris

conclusionibus in medio positis, totalem fecimus mentionem, qui sufficientia pollens dignitate pastorali gravis, et in urbe Romae natus, unde semper facta grandia, et illustria prodierunt, constantissimus, et tenacissimus cultor fidei, apud SS. in Christo patrem, et clementissimum D. D. nostrum papam, et S. Romanam ac universalem ecclesiam zelator nostri nominis, et honoris, amator bonorum, corrector reproborum, quem non terruerunt tempora turbinum horrenda, et formidanda pericula. Sed quanto humana perfidia periculosius te invasit, tanto fortior, et robustior armatus veritatis clypeo surrexisti ad pugnam in virtute divina, et fide catholica ad aliorum regulam, et doctrinam, difficultatem rerum, et temporum superando certam nobis, et omnibus de latere nostro fiduciam exibes, quod virtus tua, quae in tua persona se diffundit, tales producat, et tam sapidos fructus, et alia dabit de operibus documenta in exaltatione nostri status pariter, et honoris, quam in universale, et particulare compendium nostri regni Siciliae subditorum, quod semper tibi vendicabis apud ora omnium laudis praeconium, et tuae conditionis honoris, et status successivus eventibus incrementa. His igitur considerationibus, et aliis occurrentibus menti nostrae, ut obmictamus multa alia famae praeconia, quae possent digne in persona tua excurrere, te in Cancellarium regni nostri Siciliae duximus ex nunc in antea usque ad beneplacitum nostrum, cum gagiis unciae auri unius ponderis generalis per diem pro persona tua ratione dicti officii et cum gagiis unciarum decem, et octo per annum dicti ponderis generalis pro uno notario, seu scriptore tuo, quem penes te elegeris, ac assumpseris de illa pecunia, prout aliae nostrae litterae executoriae declarabunt, harum serie de certa nostra scientia, et speciali gratia fiducialiter ordinandum, et pariter statuendum. Recepto a te prius solito fidelitatis et de officio ipso exercendo fideliter, corporali ad sancta Dei Evangelia juramento, et ecce de dicto cancellariatus officio tibi per nos, ut praemictitur, commisso per librum, ut moris est, coram magnatibus, proceribus no bilibus, et aliis in numero copioso, et per traditionem utriusque sigilli nostri te personaliter investimus. Volentes, et dicta certa nostra scientia decernentes, et jubentes expresse, quod illis de cetero privilegiis, honoribus, favoribus, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, praerogativis, et gratiis ubilibet potiaris, et gaudeas, quibus alii cancellarii, qui fuerunt pro tempore cum catholicis praedecessoribus nostris Siciliae regibus potiti fuerunt, et potiri, et gaudere soliti sunt, et debent. Quocirca paternitatem tuam requirimus, et hortamur actente, quatenus ex nunc in antea dicto nostro beneplacito perdurante, hujus modi cancellariatus officium tibi commissum praeponderans, et considerans, et quantum proinde de humeris tuis incumbat, sic illud prudenter, diligenter, et sollicite cum omni promptitudine, studio, atque, et prout alii cancellarii, qui fuerunt pro tempore dictum officium exercuerunt, studeas ad honorem, et fidelitatem nostram et commoditatem regni diligenter, et fideliter exercere, acuendo, et intuendo spiritus tuos ad exponendum diligentiam, et expeditionem ad litteras, tam de gratia, quam de justitia, quam etiam alias, quae occurrerint, et ad faciendum omnia, et singula alia sicut alii cancellarii praedecessores tui fecerunt, et facere consueverunt, sequendo in hac parte illorum meliora vestigia, ut tu, qui tenes, et tenere habebis in custodia tua sigillum nostrum in massa argentea, typpario, majestatis nostrae, et cum caracteribus nostri nominis, sic per gestus tuos probabiles habere cor nostrum ad te bene dispositum paratum, et benivolum continue merearis. Has nostras litteras pendenti majestatis nostrae sigillo munitas tibi in hujus rei testimonium concedentes. Datum Neapoli per virum magnificum Johannem de Ursinis comitem Manupelli prothonotarium regni Siciliae, collateralem consiliarium, et fidelem nostrum dilectum. Anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo secundo, die primo mensis Aprilis quintae indictioni, regnorum nostrorum anno primo.

-ni

21

dj.

er-

Cil

2

1

2.

Diploma di Carlo di Durazzo, col quale concede all'abate Pietro De Tartaris venti once d'argento al mese per l'ufficio di gran cancelliere.

(Orig. in Archiv.)

Karolus tertius Dei gratia regni Siciliae.... Magnifico viro Magno regni Siciliae Camerario, vel ejus locumtenentibus dilectis consiliariis, nec non et viro nobili Dominico de Ruffaldis de Senis, Commissario deputato per nos in terris, et locis abbatiae Cassinensis, et vallis Comini, ad faciendum recolligi pecuniam novae taxae, ascendentis ad tarenum

unum pro quolibet foculari per mensem, et Ærario secum deputato super recollectione, et perceptione taxae praedictae... fidelibus nostris gratiam, et bonam voluntatem. Cum providerimus noviter R. P. abbatem monasterii Cassinensis dicti regni nostri Siciliae Cancellarium consiliarium, et fidelem nostrum dilectum, debere percipere, et habere pro praesenti anno sextae indictionis super pecunia dictae novae taxae ascendentis ad tarenum unum pro quolibet foculari per mensem recolligi, et exigi provise in dictis terris, et locis ipsius abbatiae Cassinensis uncias viginti de carlenis argenti, ponderis generalis per mensem, quolibet scilicet mense a principio dicti anni praesentis in antea numerando pro gagiis stabilitis sibi dicti sui cancellariatus officii ratione, et reliquum ultra dictas uncias viginti usque ad integram satisfactionem dictorum gagiorum suorum, decrevimus exhiberi sibi praefato, mense quolibet super pecunia proventuum juris sigilli nostri, super qua sunt sibi dicta gagia stabilita, computato in dicto reliquo gagiorum ipsorum, eo quod esset dicto cancellario, vel alii pro ipso super dicta pecunia proventuum juris sigilli nostri, pro dicto praesenti anno forsitan persolutum. Idcirco volumus, et fidelitati vestrae de certa scientia nostra harum serie mandamus expresse, quatenus vos praedicti, Ærarie, ac Commissarie, seu Collector deputate, vel deputande in dictis terris, et locis praedictae abbatiae Cassinensis super recollectione, et perceptione taxae praedictae, seu alter vestrum ad quem spectaverit, eidem Cancellario, vel aliae personae legitimae pro ipso, jam dictas uncias viginti de dictis carlenis argenti ejusdem ponderis generalis per mensem quas ibi per vos super dicta pecunia providimus pro dictis gagiis exhiberi quolibet scilicet mense a dicto principio ipsius praesentis anni sextae indictionis in antea numerando de praefata pecunia ipsius novae taxae... per manus vestras vel alterius vestrum de mense scilicet in mensem studeatis pro dicto praesenti anno integre, et sine diminutione qualibet assignare.. sicut habetis gratiam nostram caram, cum velimus omnino, et expresse pariter intendamus, quod eidem cancellario, vel alii pro ipso de dictis unciis viginti per vos dicto mense quolibet penitus, et infallibiliter satisfiat... Vosque praedicti magnae camerariae, vel Locumtenentes, ac Dominice non impediatis in aliquo solutionem eamdem, immo illam per dictos Ærarium, ac Commissarium, seu collectorem fieri sicut praedicitur, permictatis, et eam jubeatis, ipsoque

ad id, si, et prout opus fuerit, arctatis, et debita districtione cogatis. Datum in castro Ovi prope Neapolim, in camera nostra, anno Dni 1383 die 24 Aprilis, sextae indictionis, regnorum nostrorum anno secundo. De curt. Regist. in Camera. J. Registrata in Cancellaria penes Prothonotarium....

## XV.

Capitoli di pace fra l'abate cassinese, Onorato Gaetano, conte di Fondi, ed altri baroni.

In nomine Domini amen. Anno ejusdem nativitatis millesimo trecentesimo octuagesimo septimo, die ultimo mensis Martii, decimae indictionis, Pontificatus SS. in Christo P. nostri D. Urbani divina providentia, papae sexti, anno IX, ac regnante serenissimo principe, et D. nostro D. Ladislao II Dei gratia Unghariae, Hierusalem, Siciliae, Dalmatiae, Croatiae, Serviae, Galitiae, Lodomeriae, Bulgariaeque rex, Provinciae, Forcalquerii, ac Pedemontis Comes, regnorum vero ejus anno primo feliciter Amen. In praesentia mei notarii, et testium infrascriptorum ad haec specialiter vocatorum, et rogatorum constituti personaliter venerabiles, et religiosi viri frater Hieronymus de Corneto prior sacri monasterii Cassinensis, et frater Georgius de Vercellis praepositus monasterii Vallislucis, et egregius artium, et medicinae doctor D. Johannes Tebaldi de Pontecurvo procuratores, actores Yconomi, negotiorum gestores, et nuntii speciales ad infrascripta per reverendum in Christo P. et D. D. Petrum Dei, et apostolicae sedis gratia abbatem dicti monasterii Cassinensis, ac regni Siciliae Cancellarium, tam nomine proprio, quam nomine, et pro parte dicti monasterii, et conventus ejusdem specialiter, et solemniter deputati, per publicum instrumentum scriptum, et signatum, manu, et signo circumspecti viri Johannis Francisci de Vallefrigida apostolica auctoritate notarii, quod quidem instrumentum vidimus, legimus, et inspeximus... ex parte una, et nobilis, et egregius vir Nicolaus Johannis domini Fabalteriae, et Ceprani dominus, procurator, negotiorum gestor, actor, et nuntius specialis magnifici, et potentis D. Honorati Gaetani, Fundorum, Campaneae, et

Maritimae Comitis, tam pro parte ipsius domini Comitis, quam nomine, et pro parte colligatorum, et coadhaerentium suorum, ut plenius nobis constitit per quoddam publicum instrumentum scriptum et signatum manu, et signo discreti viri Leonis Malaelinguae de Itro publici apostolica authoritate notarii, quod vidimus, legimus, et inspeximus..... ex altera, praesentibus quoque ibidem providis, et discretis viris Johanne Jacobi Sebastiani de Pontecurvo sindico, procuratore ipsius universitatis, et hominum castri Pontiscurvi ad infrascripta specialiter deputato..... prout nobis constitit evidenter per quoddam publicum instrumentum scriptum, et segnatum manu, et signo providis viri Jacobi notarii Nicolai de Pontecurvo publici apostolica authoritate notarii quod vidimus, legimus, ..... et Angelo notarii Angeli, et Antonio Bencevenne de Rocca Gulielmi sindicis, procuratoribus, Universitatis, et liominum Roccae Gulielmi ad infrascripta specialiter deputatis, prout nobis constitit per quoddam publicum instrumentum scriptum, et signatum manu, et signo discreti viri Francisci Landulphi de dicta Rocca publici apostolica authoritate notarii, quod vidimus, legimus..... Sane cum jamdudum, inimico humani generis procurante, intra praefatos dominum Fundorum, Campaniae, et maritimae Comitem, et R. in Christo P. D. Petrum abbatem sacri monasterii Cassinensis, et regni Siciliae Cancellarium, gravis fuisset brigae, et materia turbationis exorta, et exinde dura guerrarum commotio, ex quibus in personis, et rebus vaxalli dictorum dominorum fuerunt afflicti graviter, et attriti, divina tamen suffragante gratia, quae universa reparat, et ad prosperum finem ducit; praefati procuratores, Yconomi, sindici, et negotiorum gestores partium praedictarum, nominibus quibus supra, ad talem pacem, et concordiam devenerunt, Deo propitio, perpetuo duraturam, vid. quod, prout praefatae partes disseruerunt, die praecedenti, scilicet penultima praesentis mensis Martii, fuisset facta, et firmata pax inter dictum D. Comitem Fundorum pro se, suisque colligatis, et coadhaerentibus ex parte una, et magnificum, et potentem D. D. Jacobum de Marsano Comitem Squillacii et regni Siciliae Ammiratum pro se, suisque fratribus colligatis, et coadhaerentibus ex parte altera, ubi, et in qua pace reservatum, et expresse conventum extitit, quod si per totum futurum diem, scilicet ultimum dicti praesentis mensis Martii, praefati procuratores, Yconomi, et negotiorum gestores dicti D. abbatis venirent, et ò

interessent paci, et concordiae praelibatae, quod pars ipsa et concordia haberetur, et intelligeretur facta et ex nunc facta esset inter dictum D. Fundorum Comitem, ejusque colligatos, et coadhaerentes, ac vaxallos subditos, et sequaces. Quapropter partes praedictae volentes secundum reservationem, et pactum praedictum pacem ipsam approbare, confirmare, facere, et celebrare inter partes ipsas, Christi nomine invocato, per pacis osculum inter se invicem complectentes, pacem ipsam fecerunt, firmaverunt, celebraverunt, et ratificaverunt et modo, et forma, et sub illo tenore, verbis, et Capitulis prout, et sicut inter praefatos D. Comitem Fundorum, et Ammiratum extitit facta, acta, et celebrata, et prout, et sicut in instrumento pacis inter ipsos D. Comitem, et Ammiratum confecto narratur, et plenius continetur, promittentes procuratores, et Yconomi praedicti nominibus quibus supra alternatim, et vicissim omnia, et singula secundum pacem, et instrumentum pacis praedictae habitae inter praefatos D. Comitem Fundorum, et Ammiratum, ac praemissa, et stipulata inter eos per sollemnem stipulationem attendere, et observare integraliter, et bona fide, et in nullo contrafacere, vel venire, sub hypotheca, et obligatione partis bonorum dictorum D. Fundorum Comitis, et D. abbatis Cassinensis, nec non ad paenam, et sub paena unciarum quatuor millium pro quolibet contrafaciente, cujus partis medietas regali curiae, et medietas parti observanti applicetur, quibus omnibus, et singulis sic peractis, praefati sindici, et procuratores castri Pontiscurvi, et Roccae Gulielmi scientes, et recognoscentes se fuisse in guerra, et discrimine praelibatis, volentes, et effectantes paci ipsi, et concordiae interesse, et inhaerere pro tutiori, et clariori concordia, et pace ipsorum specifice nominari etiam facere et recognoscere omnia, ad quae tenentur pro observatione pacis ipsius, praefatus sindicus, et procurator universitatis dicti castri Pontiscurvi dicto sindicario, et procuratorio nomine sponte dixit, obtulit, petiit, et promisit, quod praefatus D. abbas, et conventus Cassinensis possent mictere, et deputare in dicto castro Pontiscurvi unum, vel duos procuratores, seu officiales ad recipiendum, exigendum, et percipiendum omnes, et singulos fructus, redditus, et proventus, quos idem D. abbas, conventus, et monasterium Cassinense habent, et habere praetendunt in castro dicto Pontiscurvi, et ejus territorio, ac etiam ad jura reddendum, banna micti faciendum et omnia alia, more solito, in castro ipso faciendum, et exercen-

dum, nec non et quod exititii Pontiscurvenses haberent, et perciperent fructus possessionum earumdem, dummodo constituerent procuratores ad percipiendum fructus ipsos de Pontecurvensibus, sistentibus in Pontecurvo, ac etiam quod D. Andreas D. Francisci de Pontecurvo miles haberet, et percipere posset omnes fructus possessionum suarum, quas habet in territorio sancti Eliae, et terris aliis Abbatiae praedictae. Dictusque Syndicus, et procurator Roccae Gulielmi dixit, obtulit, promisit, et petiit, quod omnes terrae, res, et possessiones dictorum D. abbatis conventus, et monasterii Cassinensis, ac particularium personarum Abbatiae praedictae, quae essent, et retinerentur per Lucam Spinellum dominum dictae Roccae, seu per quascumque speciales personas dictae Roccae Gulielmi, restituerentur, et libere relaxarentur dominis, et patronis earumdem, dummodo quod omnibus, et singulis personis de dicta Rocca Gulielmi habentibus eorum bona, possessiones, et res, in terris, et territoriis dictae Abbatiae videlicet in castro Fractarum, Castronovo, et Vallefrigida restituerentur, et libere relaxarentur dominis, et patronis earundem. Quae omnia asserta, prolata, promissa, et petita per praefatos Syndicos, et procuratores dictorum castrorum Pontiscurvi, et Roccae Gulielmi, quibus supra nominibus, praefati procuratores, et Yconimi dictorum D. abbatis conventus, et monasterii Cassinensis, quibus supra nominibus, sponte acceptaverunt, et consenserunt pro bono pacis, et concordiae supradictorum, obligantes partes ipsae, nominibus ut supra, ad paenam unciarum duarum millium pro quolibet contrafaciente pro observantia praedictorum. Acta, facta, et celebrata fuerunt omnia suprascripta inter partes praedictas in territorio castri Trajecti, in via publica, juxta, et prope Baptistam Gariani, praesentibus testibus infrascriptis ad haec vocatis, et rogatis, vid. Notario Stephano Corbo, abbate Antonio Galea de Suessa, Cicco Squaccara, Henrico Spatario, Gentile de Fontanarosa, omnes tres isti sunt de Gaeta, ac aliis testibus, et ego Petrus Johannes de Fatinis, de Narnia publicus apostolica, imperiali, et reginali authoritatibus notarius, et Judex ordinarius constitutus, praedictis omnibus et singulis, dum per partes praedictas sic agerentur, una cum testibus suprascriptis, praesens interfui, eaque rogatus scripsi, et publicavi, et in hanc publicam formam redegi, signoque meo solito signavi in fidem omnium praemissorum. Signum mei Petri Johannis 🏋 Notarii subscripsi.

## XVI.

Diploma di Ladislao a favore degli abitanti di S. Pietro a Monastero.

(Caps. Diplom. g. n. XIX.)

Ladislaus Dei gratia Unghariae, Jerusalem, Siciliae, Dalmatiae, Croatiae, Romae, Serviae, Galitiae, Lodomeriae, Cumaniae, Bulgariaeque Rex, Provinciae, Forcalquerii, ac Pedimontis Comes. Universis, et singulis praesentes litteras inspecturis tam praesentibus, quam futuris. Licet adjectione plenitudo non egeat, nec firmitatem exigat quod est firmum, confirmatur tamen interdum quod robur obtinet, non quod necessitas exigat, sed ut suffragium cautelae abundantioris accedat. Dudum itaque clarae memoriae D. Carolus tertius dictorum regnorum Rex inclitus, noster genitor, dum ageret in humanis, attendens fidelitatem, et merita hominum castri S. Petri in Monasterium, de Abbatia monasterii Cassinensis, quod castrum ad praesens exhabitatum fore dignoscitur, omnes et singulas pecunias generalis subventionis, seu collectae per eos annis singulis regiae paternae curiae debitae, et debendae, usque ad annos duodecim remisit, et gratiosius relaxavit, prout haec, et alia in paternis regiis litteris proinde confectis plenius dicitur contineri. Nos igitur continuatam fidelitatem ipsorum hominum, et impensa per eos nobis obsequia intuentes, vel maxime moti devotis supplicationibus R. in Christo P. Fr. Petri miseratione divina abbatis ipsius monasterii Cassinensis, regni nostri Siciliae Cancellarii, collateralis, consiliarii, et fidelis nostri dilecti culmini nostro reverenter effusis, praefatam remissionis, relaxationis, exemptionis, et immunitatis gratiam, per dictum qm. dominum genitorem nostrum eisdem hominibus, ut praedicitur, factam, et concessam, ac easdem paternas litteras, et contenta in eis, quarum tenore hic volumus praesentibus nostris litteris pro sufficienter expresso, et de verbo ad verbum annotato, tenore praesentium de certa nostra scientia, cum consensu, et authoritate serenissimae D. Margaritae, eadem gratia dictorum regnorum reginae, reverendae genetricis, baliae, et tutricis nostrae, de speciali gratia confirmamus, et potestatis nostrae praesidio communimus. Nec minus intendentes ipsius abbatis contemplationem

eisdem hominibus gratiam facere ampliorem, et ut ipsi homines ad natalem patriam redire valeant, et ad pristinum incolatum ipsorum, tenore, cum consensu, et authoritate praemissis, eisdem hominibus dicti castri, omnes, et singulas pecunias generalis subventionis, seu collectae, nostrae curiae per eos annis singulis debitae, et debendae, ipsis annis duodecim praefinitis in ipsis paternis litteris indultis, usque ad viginti alios annos ex tunc in antea numerandos, duximus remittendas, et gratiosius relaxandas, ita quod ad illarum solutionem residuo dictorum annorum duodecim, et dictis postea annis viginti succedentibus perdurantibus, homines illi nullatenus teneantur. Mandantes propterea ipsarum tenore cum consensu, et authoritate praemissis, Vicemgerentibus, Justitiariis Provinciae Terrae laboris, et Comitatus Molisii, ac capitaneis terrarum, et locorum dicti monasterii Cassinensis, aerariisque, magistris camerae, ac recollectoribus, perceptoribus, et exactoribus pecuniarum, et subventionum ipsius provinciae, ac terrarum, et locorum praedictorum, ac etiam collectarum earumdem praesentibus, et futuris, quatenus dictarum paternarum, et praesentium litterarum tenoribus diligenter attenctis, et inviolabiliter observatis juxta ipsos, praedicto duodecim annorum residuo, et inde postea dictis annis viginti durantibus, ipsorum officiorum temporibus praefatos homines dicti castri ad solutionem dictarum collectarum, seu subventionum, ipsi nec eorum alter aliquatenus arceant, vel compellant. Quibuscumque mandatis, ordinationibus, litteris, cedulis, vel edictis, et aliis forte contrariis, quibus quantum praesentibus refragantur hac vice dumtaxat, ipsarum tenore praesentium derogamus, non obstautibus quoquomodo. In cujus rei testimonium praesentes litteras fieri, et sigillo Vicariatus regni Siciliae, quo olim dicta D. nostra genitrix, ipsius regni existens vicaria, utebatur in defectu magni nostri pendentis sigilli nondum confecti, jussimus sigillari; quas perinde valere volumus, ac si nostri sigilli proprii forent munimine roboratae, ritibus, et consuetudinibus nostrae curiae minime obstituris. Datum Gajetae in absentia Prothonotarii regni Siciliae et locumtenentis ejus, per virum nobilem Donatum de Aretio legum doctorem locumtenentem praefati cancellarii dicti regni, consiliarium, et fidelem nostrum dilectum. Anno Domini millesimo trecentesimo octogesimo octavo, die tertio mensis Februarii, undecimae indictionis, regnorum nostrorum anno primo.

## XVII.

Epistole tre dei padri del Concilio di Costanza.

1.

(Ex. origi. in Archivo, Capsula Diplom. 4. n. III.)

Sacrosancta et generalis Synodus Constantiensis. Dilecto Ecclesiae filio Priori monasterii S. Annae de Rocca Mondragonis per priorem soliti gubernari Suessanae Dioecesis salutem, ac Dei Omnipotentis benedictionem. In Ecclesiae firmamento Ordo S. Benedicti nitore claro corruscans universalem gregis Dominici aulam et currentibus în stadio rectum iter insinuat, quo ad salutis bravium facilius pervenitur. Nos quidem ob hoc ad venerabile monasterium Montis Cassinensis, quod nullius Dioecesis existit, praedicti Ordinis, et in quo ipse Sanctus tunc cursum hujus vitae peragens multis temporibus sub sancta contemplatione pie conversatus, et semper clarens virtuosis operibus, vitam demum feliciter consumavit, gerentes singularis devotionis affectum, ac necessitates dicti monasterii et dilectorum ecclesiae filiorum ejus monachorum et conversorum et nuper reverenter expositas digna compassione advertentes, ipsis nostrae provisionis auxilium, ut quietius Domino famulari valeant, favorabiliter impertimur. Hinc est quod nos de tua in hac parte circumspectione confisi, tenore praesentium tibi committimus et mandamus, ut omnes et singulos monachos et conversos modernos dicti monasterii, quod ut dolenter audivimus, temporum causante malitia, in spiritualibus, et temporalibus jamdiu miserabiliter fluctuavit, et fluctuat, de praesenti extra ipsum monasterium, utcumque dispersos, quod ad ipsum monasterium redeant, et prout tenentur, Domino inibi famulentur, auctoritate nostra, ratione praevia exortari et inducere non postponas; et nihilominus eos ab excommunicationis nec non aliis censuris ecclesiasticis ab homine vel a jure prolatis, si quas, pro eo quod praedictum monasterium forsan illicentiati exiverunt, extra illud ex tunc conversati, quomodolibet incurrerunt, si hoc humiliter petierint, absolvas, ac vice dumtaxat in forma ecclesiae consueta injuncta eis pro modo culpae poenitentia salutari et aliis quae de jure fuerint in -

<sup>5 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO, Vol. IV.

jungenda, et cum illis ex eis qui hujusmodi censuris, aut earum aliqua forsan irretiti, Missas et alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebrarunt aut immiscuerunt se de illis super irregularitate, quam propterea incurrerunt, prius tamen eis ad tempus, de quo tibi videbitur, a suorum ordinum executione suspensis, auctoritate praedicta dispenses, et aboleas etiam omnem inhabilitatis et infamiae maculam sive notam, per eos praemissorum occasione contractam. Contradictores auctoritate praedicta, appellatione postposita, compescendo, non obstante si aliquibus communiter vel divisim a sede apostolica sit indultum, quod interdici suspendi vel excommunicari non possint per litteras, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem. Datum Constantiae quarto idus Octobris, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo quintodecimo, apostolica sede vacante.

2.

(Caps. Diplom. 4. n. V.).

Sacrosancta et generalis Synodus Constantiensis. Ad perpetuam rei memoriam. Quanto acceptius religiosi viri Deo servitutem exhibent, tanto pluribus eos et monasteria ac loca ipsorum convenit praesidiis communiri, ut per hoc in eorum juribus conservari et ab infestatorum molestiis erui, nec non ad illa quae religionis sunt eorum animos applicare valeant, unde illis per quae status illorum perturbari posset ope nostra est consultius occurrendum. Hinc est quod miserabili statui venerabilis monasterii Cassinensis, quod nullius dioecesis est, ac Romanae ecclesiae immediate subesse cognoscitur, ordinis sancti Benedicti, ac dilectis ecclesiae filiis moderno abbati et conventui ejusdem monasterii merito compatientes; et ut dictum monasterium, et ejus membra in piis juribus immunitatibus libertatibus privilegiis et bonis omnibus conservetur, nec non spiritualiter et temporaliter reformetur quantum in nobis fuerit providere cupientes, omnia et singula indulta, privilegia, gratias concessiones et litteras, sub quibuscumque verborum formis aut tenoribus abbatibus dicti monasterii qui fuerunt pro tempore, et eisdem conventui de impignorandis, seu vendendis, aut in feudum, vel emphiteosim, seu alio quovis titulo alienandis aut concedendis vel locandis perpetuo, seu ultra tempus quinque annorum castris villis terris montanis possessionibus proprietatibus juribus jurisdictionibus censibus et emolumentis ac rebus mobilibus pretiosis praedicti monasterii Cassinensis et membrorum ejus; et praesertim litteras seu privilegia quondam Henrico Tomacello abbati praedicti monasterii per quondam Bonifacium PP. nonum in sua obedientia nuncupatum concessa, inter alia continentia in effectu quod dictus Henricus abbas usque ad summam duodecim milium florenorum auri de camera suo et dicti monasterii Cassinensis nomine mutuum contrahere, seque nec non successores suos et ipsum monasterium ac sua et eorundem successorum atque monasterii bona mobilia, et immobilia, praesentia et futura etiam castra, nec non fortalicia, et maxime castrum Cocurutii ac territorium Sacii in pertinentiis civitatis et dioecesis Suessanae consistentia, et ad ipsum monasterium pleno jure spectantia, cum omnibus juribus et pertinentiis eorundem quibusdam, ut dicebatur, suis et dicti monasterii creditoribus obligare, ipsisque concedere posset, quod ipsi creditores fructus redditus et proventus, quos exinde perciperent, excomputare cum forte aut de illis aliquid propterea defalcare minime tenerentur, sed hujusmodi fructus, quousque ipsis creditoribus de praedicta summa florenorum foret plenarie satisfactum, suos facerent integraliter, eo ipso quodque ipse Henricus abbas suique successores creditoribus ipsis eamdem florenorum auri summam de bonis ipsius monasterii solvere, nec non damna et interesse ac expensas quae dicti creditores forsan propterea sustinerent, resarcire tenerentur. si in termino, qui ad hoc de ipsorum Henrici abbatis et creditorum consensu foret constitutus, eadem pecunia ipsis creditoribus non existeret persoluta, nec incumberet necessitas creditoribus ipsis praetextu alicujus constitutionis canonicae vel civilis, aut cujuscumque privilegii vel indulgentiae probandi dictam florenorum summam in utilitatem dicti monasterii fuisse conversam; et etiam omnia privilegia et litteras hujusmodi etiam alienationum confirmatorias per Baldasarem tunc Johannem pp. vicesimum tertium, et quoscumque alios, qui se pro summis pontificibus post decessum fel. rec. Gregorii XI pp. hactenus habuerunt, et ut tales in eorum obedientiis nominati et reputati fuerunt, exclusive citra quomodocumque et qualitercumque tamen praeter aut contra dispositionem juris, et in praejudicium dicti monasterii Cassinensis quavis auctoritate concessa utpote juri et rationi manifeste contraria, etiam si de illis de verbo ad verbum ac totis eorum tenoribus praesentibus ha-

10

1

Ē.

benda esset mentio specialis, tenore praesentium revocamus cassamus et irritamus, ipsaque et omnia inde seguuta decernimus et esse volumus nullius roboris vel momenti. Nihilominus hujusmodi territorium Sacii e Cucurutii, nec non quaecumque alia castra, villas, terras, domos, vineas, molendina, prata, pascua, montana, et alias possessiones, libertates e franquitia, et proprietates, jura, jurisdictiones, census et emolumenta, bona immobilia nec non etiam pretiosa mobilia dicti monasterii et ejus membrorum praetextu praedictorum indultorum privilegiorum concessionum et litterarum, aut aliter, ut praemittitur, praeter aut contra dispositionem juris et in praejudicium dicti monasterii per eosdem Henricum et ejus Successores abbates dicti monasterii Casinensis et hujusmodi conventum, aut quemvis alium communiter vel divisim quomodolibet alienata vel distracta, donata seu quocumque titulo pignoris obligata a tempore dicti Gregorii XI, ut praefertur, aequitate pensata ad jus et proprietatem hujusmodi, penitus revocamus, praecipientes etiam eisdem abbatibus sub excommunicationis, et conventui suspensionis a divinis poenis, ut omnia hujusmodi alienata ab eodem monasterio, etiam quantum in eis est, studeant efficaciter revocare nec non recuperare juxta posse, omni exceptione atque recusatione remotis et districtius inhibentes eisdem moderno abbati suisque successoribus abbatibus dicti monasterii, qui erunt pro tempore, sub excommunicationis et privationis dignitatis abbatialis, et conventui suspensionis a divinis poenis, quod de caetero communiter vel divisim praeter et contra formam juris castra villas terras et alias possessiones, jura, jurisdictiones, census et emolumenta et alia bona immobilia ac quaecumque et qualiacumque pretiosa mobilia dicti monasterii et ejus membrorum per se vel alios sub quovisquaesito colore vendere alienare, seu locare vel concedere perpetuo vel ad longum tempus non praesumant: quas abbates et singulos monachos dicti monasterii pro tempore existentes, si contra haec fecerint, incurrere volumus ipso facto decernentes etiam ex nunc irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingeret attemptari, sed quia non decet maxime religiosos viros cum aliena locupletari jactura, et fas non existat quem decipi sub spe beneficii principalis, per hanc praesentem nostram concessionem non intendimus juri creditorum taliter derogare quin super his quae de propriis pecuniis realiter probaverint exsoluta fructibus medio tempore perceptis.

habita tamen sumptuum et expensarum legitime factarum, prout juris est ratione in sortem computatis, repetitio eis concedatur super quibus eis plenam audientiam reservamus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae revocationis cassationis irritationis constitutionis praecepti inhibitionis intentionis reservationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Constantiae XIX Kalendas Januarii anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo sexto decimo: in nostra publica sessione.

8,

Po

m

ra

jo

m

n

}-

4

Ego Marinus episcopus Aprutinus nationis Italiae praesidens me propria manu subscripsi.

Ego frater Antonius generalis ordinis B. Mariae de Mercede captivorum praesidens nationis Ispanicae me propria manu subscripsi.

3.

(Caps. Diplom. 4. n. II.)

Sacrosancta et generalis Synodus Constantiensis. Ad perpetuam rei memoriam. Quanto acceptius religiosi viri deo servitutem exhibent, tanto pluribus eos et monasteria ipsorum convenit praesidiis communire, ut per hoc in eorum viribus conservari, et ab infestatorum molestiis erui, nec non ad illa, quae religionis sunt animos valeant liberius applicare, unde illis per quae status ipsorum perturbari posset ope nostra est consultius occurrendum. Hinc est quod miserabili statui venerabilis monasterii Montis Cassinensis quod nullius dioecesis est, ac Romanae Ecclesiae immediate subesse dinoscitur, ejusque monachis et ministris merito compatientes, et ut illud in suis libertatibus immunitatibus viribus et bonis omnibus conservetur illaesum, et ea quae de hujusmodi juribus et bonis alienata illicite fuerunt vel distracta, ad jus et proprietatem dicti monasterii reducantur; unanimiter cupientes omnia et singula indulta privilegia gratias concessiones et litteras sub quibuscumque verborum formis aut tenoribus, dilectis in Christo filiis Abbati et conventui dicti monasterii Cassinensis, seu quibusvis aliis, cujuscumque status, gradus ordinis vel conditionis extiterint de impignorandis, seu vendendis aut in feudum vel emphiteosim, seu alio quo-

vis titulo alienandis, aut concedendis vel locandis perpetuo, seu ultra tempus quinque annorum, Castris villis terris possessionibus proprietatibus juribus jurisdictionibus censibus et emolumentis ac rebus mobilibus praetiosis per olim Johannem papam XXIII, vel quemcumque alium seu alios Romanos pontifices, a tempore felicis recordationis Gregorii papae XI exclusive citra quomodocumque et qualitercumque. praeter aut contra dispositionem juris apostolica vel alia auctoritate facta, etiam si de illis de verbo ad verbum ac totis eorum tenoribus praesentibus habenda esset mentio specialis; tenore praesentium revocamus cassamus et irritamus ipsaque et omnia inde secuta decernimus et esse volumus nullius roboris vel momenti, nec non quaecumque Castra villas terras domos vineas et alias possessiones proprietates, jura, jurisdictiones, census, et emolumenta ac res immobiles praetiosas dicti monasterii, praetextu dictorum indultorum privilegiorum gratiarum concessionum et litterarum aut aliter ut praemittitur praeter aut contra dispositionem juris per abbatem conventum aut quemvis alium communiter vel divisim quomodolibet alienata vel distracta ad jus et proprietatem hujusmodi penitus revocamus, districtius inhibentes abbati et conventui dicti monasterii pro tempore existentibus, ne de cetero praeter et contra formam juris Castra villas terras ac alias possessiones jura census et emolumenta dicti monasterii per se vel alios vendere alienare seu locare vel concedere perpetuo, vel ad longum tempus praesumant sub poenis excommunicationis et privatione dignitatis honoris etiam Abbatialis quas poenas contrafacientes eo ipso se noverint incurrisse: decernentes ex nunc irritum et inane si super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attemptari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostram revocationis cassationis irritationis voluntatis inhibitionis et constitutionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Constantiae IV idus Octobris anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo quintodecimo; apostolica sede vacante. Adest sigillum plumbeum. Johannes de Tremosnicz. Registrata in camera apostolica.

## XVIII.

Istoria di ció che avvenne al Monastero di Montecassino del P. don Giovanni Battista Federici, dall'anno 1796 sino al 1799, compendiata e con migliore ordine distribuita, dal P. don Casimiro Gonzaga.

Tra le vessazioni continue, nelle quali, come si è detto si viveva, una non indifferente si era quella, che spesso si risvegliava nelle ore per lo più pomeridiane. Si vociferava talvolta, che delle truppe francesi erano a poca distanza da S. Germano, e quindi un immediato funesto suono di campana a martello l'annunziava al popolo. Egli è difficile descrivere l'effetto, che produceva. Le masse da ciò prendevano occasione per correre forsennati per tutta la città spargendo desolazione, e terrore senza punto incaminarsi per quella strada, dalla quale dicevasi, che il nemico venisse, ed intanto la gente intimorita procurava di fuggire precipitosamente per le montagne. Doveva passare del tempo per sapersi, che l'allarme era falso, e così tornavasi in città. Nello spazio di poco più di due mesi, accadde un tal disordine più di dodici volte, e perciò avvenne, che sentendosi da vantaggio, poca credenza più vi si prestasse, a tal segno, che siccome da principio moltissimi cercato avevano di porre in sicuro le loro più preziose sostanze, mandandole, o trasportandole di nascosto in più sicuri paesi, così essendosi in forza del molto tempo decorso, e degli allarmi non veri, assicurati che i Francesi quasi non più pensavano a queste contrade, riportarono i nascosti effetti in città, che assai meglio fatto avrebbero di maggiormente celare insieme colle loro persone.

Erano li nove del mese di Maggio, e propriamente passato il mezzo giorno, allorchè numerosa gente la maggior parte armata dalla strada di Napoli si vedeva venire alla volta di S. Germano. Immenso popolo correva ad incontrarla tramandando continuate voci di giubilo, e di trionfo. Da tutti si parlava di una rotta considerabile data dalle masse ai Francesi nelle vicinanze della città di Venafro, in un luogo detto la Osteria del Sesto, e di un grosso bottino che trasportavasi in S. Ger-

mano. Da principio non si stentava a crederlo, poichè si vedevano assieme colla gente molti muli da trasporto, ma passato il primo furore, e pervenuti tutt' in città non si tardò a penetrare, che essendo nel descritto luogo portati non pochi delle surriferite masse, trovandosi da là a passare molte carrette napoletane cariche di grano proveniente dagli Abruzzi senza veruna guida all'infuori dei soli carrettieri, da dietro una siepe li fecero una scarica di fucili con la quale avendo uccisi alcuni dei carrettieri stessi, ed altri arrestati, presero il grano, ed i muli, con i quali vittoriosamente entravano in S. Germano. Veramente essi furono come in trionfo accolti dalla ciurmaglia, che in quel momento si rideva di qualunque nemico, ed avrebbe voluto a fronte più di centomila combattenti.

L'esultanza, il tripudio, e la gioia universale per un sì orrendo assassinio non durò più che fino alle ore ventitre, tempo in cui la scena quasi con la rapidità del lampo si cambiò, subentrando voci di spavento, che l'una all'altra si succedeva. La gente atterrita fuggiva in disordine or da una strada, ed or da un altra, ed il solito infausto suono della campana a martello assordava l'orecchio. Non era possibile penetrarne il motivo per quante diligenze si facessero, e per quanto mai domandar si potesse a coloro che fuggivano. A stenti finalmente si seppe, che replicati corrieri a cavallo avevano riferito che nelle campagne di Torricella ventiquattro miglia circa in distanza da S. Germano vi era un corpo formidabile di Francesi. Nella confusione, e nello spavento, in cui tutti erano per una tanto strepitosa notizia, nessuno sapeva a qual partito appigliarsi, e fraditanto l'aria andava oscurandosi, ed il terrore crescendo. Si ordinò al momento una generale illuminazione per la città, che fu puntualmente eseguita a scanzo delle continue minacce della gente armata contro coloro che solleciti non fossero ad eseguirla. Le masse procurarono di radunarsi, ma poche furono quelle che si presentarono, segno non equivoco della loro poca, anzi nessuna volontà di battersi. Alcuni furono spediti a qualche distanza da S. Germano coll'idea che potessero tenere a bada il nemico, ed altri si situarono lungo il canale, che guarda la strada di Napoli per custodire i cannoni, uno dei quali fu trasportato fuori il portone del Palazzo Badiale ad oggetto di far fuoco anche da quella parte; provedimento per altro che faceva crescere la costernazione al Padre Abate, ed agli altri individui colà

.

e.

ē

residenti persuasi del guasto che avrebbero sperimentato nelle persone, e nel Palazzo istesso, da dove il nemico avrebbe veduto uscire quel fuoco, che le masse, sebbene in ciarle, risoluto avevano di fare. In tal guisa si passò la notte, nella quale uno straordinario timore fomentato dal non interrotto suono della campana a martello supplì le veci del sonno.

La mattina dei dieci a buon ora, le poche masse spedite nella sera antecedente ritornando di buon passo riferirono, che le truppe francesi sempre più si avvicinavano, e che erano di un numero così grande che impossibile era poterli in conto veruno resistere. In vista di queste relazioni nel mentre ognuno cercava colla fuga di mettere in salvo se stesso, la sua famiglia, e quel poco di roba che seco poteva trasportare, le masse in somma fretta, e disordinatamente fuggivano. All'improviso da più parti sentissi gridare, che tutti tornati fussero in città non essendovi di che temere, dapoichè i Francesi che venivano erano pochi di numero, fuggitivi, ed inseguiti dalle truppe inglesi, per cui le masse obbligavano quella gente colla forza o a tornarsene indietro, o a lasciare la roba che trasportava. Fu questa una delle ultime operazioni del ridicolo comandante di S. Germano, e di chi lo diriggeva per far così perire tanta povera gente, e tanta roba; nell'atto istesso che egli essendo stato tutta la notte antecedente applicato con i suoi socj a radunare il molto denaro che depositato teneva, la mattina dopo aver sparso quella falsa voce, si diede ad una precipitosa fuga insieme con tutti gli altri capi-massa, che furono i primi a darne l'esempio, lasciando in tal guisa la città in abbandono, ed in una desolazione la più grande che possa mai concepirsi e descriversi. Buono per altro che quei vigliacconi fuggissero, dapoichè approssimandosi sempre più l'armata francese, ed essendo tutti i posti abbandonati, la gente potè liberamente fuggire prendendo la montagna di Monte Casino, donde ad altri alpestri paesi si passa. Così eseguirono le monache benedettine di S. Scolastica, così ancora quelle del Conservatorio detto delle Cappuccinelle, dopo averne dal Padre Abate qual Ordinario domandato, ed ottenuto il permesso, e così finalmente fecero la maggior parte dei religiosi residenti nel Palazzo Badiale non che tutta la gente di servizio, rimanendo così il solo Padre Abate, il Padre Cellerario, e tre vecchi infermi inabili alla fuga. Che se taluno cercasse

conto del perchè anche costoro in circostanze così critiche non si fussero dati alla fuga, io non saprei certamente come determinarlo; bisogna confessare, che una mano invisibile avesse diretto questa operazione in un modo negativo, togliendo cioè loro il sentimento. Certo egli è, che in tal guisa camparono la vita quelli tre sopradetti infermi, ed il Palazzo Badiale non restò inticramente vittima delle fiamme.

Non era dissimile il terrore, da cui oppressi erano i religiosi, che esistevano in Monte Casino. Una densa nebbia in quel giorno dominando copriva tutta la sottoposta pianura, e perciò impediva loro scorgere l'avvicinamento delle truppe francesi, e tanti antecedenti falsi allarmi li avevano in tal guisa resi increduli sulle notizie di quei tempi, che sebbene in sommo timore vivessero, non pensarono tuttavia a nascondere quel poco di meglio che si poteva salvare, non ostante per altro (sia detto ad onor della verità) che moltissimi pensato avessero a nascondere la propria roba. Egli è questo un effetto della differenza che passa tra il pubblico, ed il privato, essendo il primo sottoposto al sentimento comune, che per lo più è discordante, ed il secondo padrone assoluto di se stesso senza timore di risponsabilità in caso di qualche sinistro, e da ciò anche deve riflettersi al pericolo in cui trovavansi in quei tempi coloro, che gli affari pubblici amministravano, ed all'avversione, che nutrir deve un uomo cordato per le cariche nei tempi di rivoluzione. Intanto dalla folla della gente, che si veniva a ricoverare in monastero, e da due dei religiosi di S. Germano, che anche vi capitarono, quei di Monte Casino seppero, e si accertarono della verità. Nelle attuali angustie risolvettero di ricorrere a Dio, e quindi trasferendosi in chiesa cantarono solennemente la messa votiva di S. Benedetto, quale appena terminata sentendo il fragor del cannone, dimentichi di tutto anche del più necessario a vestirsi, si diedero precipitosamente alla fuga. I novizi erano per far lo stesso essendo già sortiti dal monastero con il di loro maestro, ma essendosi imbattuti con un degno vecchio di allora, che risoluto aveva di fermarsi in monastero, ne furono distolti, anche perchè taluni dei figlioli oppressi dallo spavento caddero in deliquio, e con ciò tornarono in monastero, nel quale vi rimasero ancora il testè citato vecchio, che occupava la carica di archivista, un altro più vecchio, che essendo fuggito da S. Germano, fu alla porta del monastero raggiunto dai soldati, che lo spogliarono, ed aspramente mal٠١١٠

ra-

Uľ

trattarono, un giovine sacerdote, e tre laici vecchi, ed infermi, che chiamansi conversi. Ecco un secondo tratto che deve assolutamente ripetersi da mano superiore. Coll'essere rimasti in monastero l'indicati soggetti, e col non aver nascosto tutto ciò che si poteva, salvossi Monte Casino; dapoichè se tutti l'avessero abbandonato, e niente di prezioso rimasto vi fosse, certamente i saccheggiatori arrabiati l'avrebbero forse distrutto, o almanco rovinato avrebbero quelle magnificenze, che al giorno d'oggi, e forse in tutto l'avvenire non si avrebbero potuto in conto alcuno rimpiazzare. Egli però fa uopo che ritorni a S. Germano, essendo costretto di dire or di questo, ed or di Monte Casino per contare colla maggior chiarezza possibile, e concatenazione i tristi avvenimenti, ai quali tanto il Palazzo Badiale, che il monastero di Monte Casino andarono soggetti, formando l'uno, e l'altro un solo luogo, bersaglio principale in quei tempi dell'estero, e del nazionale.

La gente, come si è detto di sopra, fuggiva, ed il Padre Abate cogli altri religiosi rimasti, si erano rinchiusi in una stanza confortandosi scambievolmente, e raccomandandosi al Signore. In quel tempo vi erano in casa sette individui francesi, cioè quel corriere ferito, di cui sopra si è detto, altri tre soldati anche feriti, e trasportati dalle masse istesse dallo spedale del Palazzo Badiale, e tre altri soldati Polacchi, che essendo pochi giorni prima capitati nelle mani delle masse suddette, furono consegnati nell'istesso Palazzo, onde insieme con gli altri fussero custoditi. Costoro che a stenti si erano salvati dalla crudeltà delle masse per lo spazio di quasi tre mesi, che passati avevano in continuati palpiti, in quel momento corsero rischio di essere massacrati. Uno dei più facinorosi capimassa, bussò violentemente la porta della stanza, ove nascosti stavano il Padre Abate cogli altri religiosi, ed essendoseli aperto, cercò con impero che se li consegnassero quelli sette ostaggi, avendo il popolo risoluto di ucciderli, per la convincente raggione, che i Francesi erano per giungere a S. Germano. Un intimo tanto risoluto fatto da quel ribaldo armato costernò tutti al maggior segno, giacchè se in quelli momenti si fusse eseguita un'azione così rea, e crudele, i Francesi, che già erano alle porte della città, appurando il fatto, e sapendo che quell'infelici erano nel Palazzo Badiale custoditi, ne avrebbero accagionato il Padre Abate, e gli altri religiosi colà residenti, i quali tutti l'avrebbero senza colpa pagato colla propria vita. Vi fu

dunque chi ebbe il coraggio di risponderli, che non potevano, nè si dovevano a lui consegnare, poichè avendo il Padre Abate risposto alle masse per tali ostaggi, dovevano venir tutti a fargliene la domanda, nel qual caso soltanto si sarebbero consegnati. Persuaso il briccone di questa risposta, immediatamente di là si partì, e perchè le cose si andavano stringendo, seguì l'esempio degli altri suoi socj, e valorosi combattenti, dandosi ad una sollecita e precipitosa fuga.

Intanto i Francesi sempre più si avvicinavano alla città, quasi vuota di abbitanti. Le masse al contrario, che come si è detto furono le prime a fuggire, avendo preso la montagna, e vedendosi al sicuro, ostinate sempre di stizzare i Francesi, ma non di offenderli, fecero la nobile pensata di scaricarli contro delle fucilate, e pistolate sicuramente ad un mezzo miglio di distanza, non facendo altro con ciò che a crescere la costernazione dell'immenza gente, che per quell'istessa strada fuggiva. Or chi mai potrebbe figurarsi una simile puerilità, una sciocchezza maggiore, ed un ostinazione più diabolica di questa? E pur questo è un fatto. Che anzi uno dei primi capitani di allora, che alla detta distanza tirava dei continui colpi di pistola, ripreso da alcuni vicini per una sì stravagante condotta, rispose che era obbligato a ciò fare per soddisfazione del popolo. Certamente se non si perdè la testa in quei tempi, non vi sarà più occasione da perderla. Le batterie, o siano i fortini da tanto tempo preparati, non ebbero un esito più felice. Taluni delle masse restarono alla custodia dei cannoni, non trascurando di lasciarsi alle spalle la strada aperta, per potersi al primo lontano pericolo raccomandare alle gambe. In questo mentre un piccolo numero di cavalleria francese avanzandosi con tutta scioltezza verso S. Germano, e propriamente a dirittura del fortino, ricevè una cannonata, il di cui colpo uscì più dal focone, che dalla bocca del cannone, e che per conseguenza poteva offendere più gli artiglieri che il nemico. Ciò non ostante quella cavalleria in tutta furia si tirò dietro una chiesa detta del Carmine, ove stringendosi in massa, da nessun lato poteva vedersi. Gli artiglieri con ciò credettero di aver distrutto l'esercito nemico, per cui senza aver più nessuno a fronte, seguitarono a sparare quei cannoni che stavano carichi, sulla supposizione che il solo fragore fusse sufficiente a tener indietro qualunque altra forza potesse mai avvicinarsi; dopo di che avendoli scrupulosamente inchio0]-

9,

le

å

3

dati, acciocchè strumenti sì belli non pervenissero in mano del nemico, si diedero immantinenti alla fuga. In tal guisa pochi birboni non volendo sentire gli altrui consigli, ai quali si opposero dicendo di volersi battere fino all'ultimo sangue, ma volendo consumare la loro malvaggità, furono causa di tante morti, di tanti saccheggi, di tante profanazioni, di tanti incendj, e della quasi distruzione di S. Germano e di Monte Casino. Difatti i Francesi che erano a qualche distanza, sentendo il primo colpo di cannone sollecitarono la marcia, indi avendo situato alcuni pezzi di artiglieria sopra un loghetto poco discosto da S. Germano detto la Madonna di Loreto, principiarono un fuoco vivo e continuato di cannoni, di bombe, di granate, e di obbizi, che non diressero contro la città, bensì contro quella moltitudine di gente, che tra gli urli, e lo spavento, con i fanciulli nelle braccia, e colla roba sulla testa disperatamente fuggiva per la strada di Monte Casino. Non è possibile che uno possa figurarsi qual mai fusse il terrore, che al Padre Abate, ed agli altri pochi religiosi nella sopradetta stanza rifugiati produceva quel diabolico fuoco, che per lo spazio di più di un ora passando per sopra il tetto del Palazzo Badiale, sembrava che a momenti dovesse farlo crollare, e che imminente fusse la rovina benanche dell'intera città. Chi è assuefatto alla guerra, e principalmente all'espugnazioni delle piazze, resiste a stenti a siffatti flaggelli, ma chi non à cognizione nè dell'una, nè delle altre, è impossibile che possa reggervi, e perciò non deve recar meraviglia se la situazione degli anzidetti religiosi fusse in quel momento assai più terribile, ed angosciosa di quello sia lo stato di agonia.

Al fuoco dell'artiglieria si univa quello della fucileria giammai interrotto. Protetta dall'uno, e dall'altra, l'armata francese si avanzò fino alla città, e dal fragore dei tamburi si rilevò che di già era dentro. Ecco pertanto cresciuto lo scompiglio in quei pochi religiosi. Essi non sapevano a qual partito appigliarsi. Uno procurava ispirar coraggio all'altro, e persuaderlo ad uscire da quella stanza, ma intanto nessun lo faceva. Finalmente, lasciando colà chiusi quei poveri infermi, il Padre Abate, ed il Padre Cellerario ne uscirono destituti quasi di sentimento, e nella sicurezza di andare alla morte. Appena fatto pochi passi s'incontrarono con uno dei generali francesi di cognome Olivieri, il quale era di già salito con molti altri uffiziali tutti simili a tante fu-

Re-

tin

rie infernali, e che col guardo truce e minaccevole sembravano di volerli annunziare l'esterminio. Il Padre Abate procurò di dire qualche cosa, ma la debolezza, ed il timore non glielo permise, ed il disprezzo del generale glielo interruppe. Egli sdegnoso cercò conto dell'appartamento, ove tempo fà dimorato aveva il generale Championnet, che appunto era quello del Padre Abate. Ivi entrato girollo furiosamente credendo potervi trovare della gente nascosta, o qualche altro segno di inimicizia, e di difesa, come armi, e munizioni. Uscito di là in compagnia di un altro generale, coll'istessa furia presero in mezzo il Padre Cellerario, e tenendolo stretto per le braccia, anzi quasi trascinandolo lo condussero in giro per il Palazzo per osservare, ed assicurarsi di tutti li siti. Or siccome tutti li appartamenti erano chiusi, e senza chiavi (giacchè la gente di servizio era tutta fuggita) perciò dandoli delli orrendi calci con un determinato tempo ed arte, ne buttavano a terra le porte, li visitavano, ed immediatamente ne uscivano senza che una sola parola avessero proferito. Intanto il cortile sì al di fuori . che al di dentro era circondato da Usseri a cavallo, che colle carabine impugnate guardavano attentamente le finestre nell'atto che la città ribombava di uno strepito inusitato. Allora fu che i generali, e gli altri uffiziali colle solite minacce, ed ingiuriosi termini cercarono da mangiare, e da bere. Vi era una Dispensa che servendo pel Monastero di Monte Casino abbondava di roba, ed al di sotto di questa eravi una specie di cantina con un portone che sporgeva nella pubblica strada fortificato da un grosso catenaccio di ferro, e da due grossi travi, i quali urtando contro di un interno scalino di pietra tenevano quasi inespugnabilmente puntellato il portone suddetto. Da questa cantina per una scala di legno si ascendeva alla citata Dispensa, e alla fine della scala eravi una porta che unendosi col pavimento ne chiudeva l'uscita, e sopra di cui vi si erano situati dei pesi enormi di ferro, onde urtandosi da sotto, giammai si potesse sollevare. L'ordine che il Padre Cellerario ricevette per la roba da mangiare, e da bere seguì l'entrata dei Francesi da sei in sette minuti, ed egli di fretta andò in dispensa per prenderla. Ma qual fu la sua sorpresa e terrore, allorchè avendo aperto la porta trovò da circa otto soldati che armati di tutto punto stavano furiosamente saccheggiando l'accennata dispensa, ove per la fortificazione fattavi credendosi luogo più sicuro degli altri, vi si era

ij.

trasferita molta roba in ogni genere? Quindi è che a calcolo fatto, in due o tre minuti di tempo, il portone di sotto non esisteva, il catenaccio ed i travi più non si trovarono. La porta che copriva la scalinata non appariva, dei grossi pesi riposti di sopra non vi era più vestiggio, e la dispensa istessa composta di due grandi stanze era quasi per intiera saccheggiata. Serva questo piccolo racconto per far concepire una lontana idea del metodo, e della bravura, con cui quella gente possedeva l'arte del saccheggio.

Ecco pertanto il Palazzo Badiale rigurgitare di ogni sorta di persone. Egli non è possibile riferire il numero di coloro, che lo abbitavano, anche perchè fissi non erano, nè sempre li stessi, dapoichè una truppa assai numerosa, e che usava sfrenatamente della militar licenza non poteva avere luogo determinato, e perciò continuamente osservasi un ondeggiamento di generali, di uffiziali, e di soldati tanto al di sopra, che al di sotto o sia nel piano inferiore, ove erano tutti li magazzeni, le di cui porte gittate a terra, se ne servivano per stalle colla dispersione, e saccheggio dei grani, delle farine, delle biade, e dell'olio, che il Monastero la seconda volta riposto aveva pel suo mantenimento; fraditanto la città non offeriva un aspetto meno tetro, e funesto. In essa altro non si sentiva che fragor di fucilate, e di scassamento generale di porte piccole, e grandi, come ancora rumore di vetri e di faenze, che dopo averle ingordamente votate le francevano a terra, ed affacciandosi alle finestre (cosa peraltro pericolosissima, perchè molti in tal guisa erano massacrati) non si osservava altro in tutte le contigue case che un guasto, ed un orrendo assassinio, essendo tutte piene zeppe di soldati, che saccheggiavano, laceravano, e fracassavano.

In tal guisa, e coll'accennato sistema in nessun momento interrotto si visse fino ad un ora della sera, allor quando uno degli aiutanti ordinò al Padre Abate, che trasferito si fusse nell'appartamento del generale, da cui essendovisi portato, ebbe l'intìmo di sborzare la somma di ducati dodicimila tra lo spazio di due ore. Voleva il Padre Abate rispondere per dimostrarli, che l'imposta contribuzione se nei passati tempi, allora più che mai si rendeva impossibile, trattandosi di tempi succeduti a tante altre esorbitanti contribuzioni, al saccheggio in pochi giorni di tutti i viveri, che al mantenimento di un anno dovevano servire, all'anarchia di tre mesi, nei quali non solo niente si esiggeva delle

rendite, ma molto erasi dovuto spendere per le circostanze che dominavano. Tutto ciò voleva dire il Padre Abate, ma il generale l'interruppe colle seguenti parole - o dodici mila ducati, o quattro palle in fronte - e voltolli le spalle. A tal funesto annunzio, e da un siffatto abboccamento riferito dall' Abate, crebbero a dismisura i comuni concepiti timori per la impossibilità di potervi riparare. Un tetro silenzio subentrò che ebbe durata finchè l'anzidetto aiutante lo spezzò rientrando di nuovo, e bruscamente domandando, se pronti erano i dodici mila ducati, cui essendosi risposto che no, senza dir altro si partì. Passato qualche tempo tornò coll'avviso, che il Padre Abate per ordine del generale doveva esser consegnato ad una partita di soldati per essere guardato la notte, e per eseguirsi all'indomani tutto ciò che occorreva. Quindi essendo entrato un sergente, prese il Padre Abate, ed accompagnatolo in una stanza da letto, su cui con tutti gli abiti si gittò, fu tutta la notte guardato dal sergente istesso, il quale dai piedi del letto giammai si allontanò. Or se terribile fu lo stato del Padre Abate in quelle circostanze situato, e funesta per ciò dovè sembrarli quella notte, niente più tranquilla certamente fu per il Padre Cellerario, e per gli altri religiosi, imperocchè dietro ai timori sofferti per un intiera giornata, dietro ad un perfetto digiuno per la mancanza di ogni genere di roba dai saccheggiatori già divorata, succedè l'impossibilità di riposare si per non esservi nè luogo, nè letti, e sì per l'incertezza spaventevole della situazione, e destino dell'Abate, che pienamente ignoravasi. Che se anche non vi fussero stati tanti forti motivi, sarebbe bastato a non farli mai chiudere gli occhi il solo aspetto di più fabbriche di S. Germano, che dalle vive fiamme erano divorate, e l'interna piena illuminazione che osservavasi al Monastero di Monte Casino, che lo faceva credere anche incendiato nell'atto che per tutta la giornata non era stato possibile averne notizia. In questo mentre la soldatesca sempre sfrenata, e furibonda scorreva la città, le di cui piazze, e strade, almeno tutte quelle che dal Palazzo Badiale si potevano scorgere, erano affollate di soldati, parte de' quali era immersa nel senno, ed altri dediti alle più nauseanti gozzoviglie. Appena rischiarato il giorno, il Padre Abate dal sergente di guardia fu consegnato ad una partita di soldati Polacchi, in mezzo ai quali era custodito, allorchè chiamato di nuovo dal generale, ed interrogato se pronto era il denaro, egli nella

guisa di prima rispose di no, perlocchè ricevette l'intimo di allestirsi col Padre Cellerario per essere assieme colla truppa condotti a Roma. Il Padre Abate personalmente, e scortato sempre da quella partita venne a comunicare la fulminata sentenza, ed allora fu che il Padre Cellerario prattico di tutti i siti del Palazzo, si andò a nascondere in un luogo più degli altri sicuro, da dove non ne usci fino a che un profondo, e perfetto silenzio li fece congetturare che la truppa era intieramente partita. Ne uscì allora, e subito seppe che anche il Padre Abate era in casa, giacchè cambiatisi gli abiti, e custodito dai soldati, il generale partendo con disprezzo li disse, che altro non occorreva, ma che fusse rimasto a disposizione dell'altra truppa, che a momenti era per giungere. Ed ecco partita la prima colonna, dopo avere saccheggiato, ucciso, e distrutto per lo spazio di ore ventiquattro.

In conseguenza di tutto questo l'osservare la città di Sangermano a quel momento, formava uno dei più tetri, e terribili spettacoli. Un silenzio profondo, e costante annunziava la perfetta desolazione di essa, e la lontananza di qualsivoglia abbitante. Le strade erano allagate di olio, e di vino, ed erano coverte di rottami di ogni genere, di viveri maltrattati, di utensili fracassati, di suppellettili domestiche, e di Chiese in mille parti lacerate, di animali piccoli, e grandi trucidati, e quel che più spaventava di molti uomini crudelmente trafitti col reo, ed inumano spettacolo di adattare le umane teste ai corpi dei porci, e le teste di questi ai corpi umani, quale orrida scena veniva terminata da molte fabbriche ridotte in cenere, e da tutte le Chiese, in cui non solo niente vi era rimasto di sano, ma impenetrabili si erano rese per la tanta sozzura, e le tante schifose immondezze, che a bella posta radunato vi avevano. Ei però il flaggello non era terminato, e gli accennati orrori erano un preludio di quel che nel medesimo genere di profanazioni, di scelleratezze, e di crudeltà doveva avvenire, nella intelligenza che per una ben dovuta modestia niente affatto dirò dei misfatti commessi da quei Demonj scatenati contro l'onestà, giacchè furono tali e tanti in ogni sesso, in ogni età, ed in ogni genere, che li Diavoli stessi credo ne avessero concepito dell'orrore. A comune intelligenza ed istruzione però non posso tacere un aneddoto, che siccome è terribile, così fa conoscere l'umana sciocchezza. Vi fu qualche famiglia, che non so per qual raggione credendosi sicura dal furor delle truppe francesi

<sup>6 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO - Vol. IV.

non solo non volle uscire da Sangermano, ma persuase benanche degli altri a rifuggiarsi in sua casa come un asilo sicuro. I Francesi malgrado, che coi falzoletti fussero in quella casa in segno di amicizia invitati, vi entrarono, e senza eccezione di età, e di sesso, di domestici, e di estranei, senza dico eccettuarne un solo, esercitarono su di tutti un tanto aspro, e nefando dominio, che ben li fece pentire dello sciocco, e temerario ardire. Nella moltiplicità delle sevizie uno dei Primiceri della Chiesa Colleggiata uomo di buona vita, e di somma esemplarità restò trafitto a colpi di sciabla, volendosi opporre alle sevizie che commettevano ad un infermo di lui fratello, e più a quel che usavano alla di costui moglie. L'Arciprete istesso di S. Germano uomo pressochè nonaggenario volendosi rifuggiare in una Chiesa, ivi appunto rimase vittima della crudeltà del nemico avendo ricevuto tanti colpi, che il giorno vegnente non fu possibile raffigurarlo. In somma, distruzione di roba, incendj di fabbriche, crudeltà con infermi, e con sani, con giovani, con ragazzi, e con vecchi, profanazioni di Chiese, e laidezze inudite terminarono l'orrenda giornata dei dieci fino alla mattina degli undeci di Maggio.

Non così tosto era partita la prima colonna prendendo la strada di Roma, che dalla parte di Napoli giunse un altro corpo di truppa francese di circa mille uomini tra fanteria, e cavalleria. Formavano costoro la van-guardia della seconda colonna, che doveva giungere il giorno istesso sotto il comando del generale Rusca, e che difatti giunse alle ore ventuno in un numero assai considerevole, e seguita da un lungo, e sontuoso bagaglio. Appena salito il generale sul Palazzo Badiale, si imbattè col Padre Abate e col Padre Cellerario, ai quali rivolto minaccioso e furibondo disse: - Voi colpate ad aver fatto prendere le armi a questi popoli, e voi la dovrete pagare. - Complimento da non disprezzarsi dietro alle passate sciagure. La truppa tosto si disseminò per le case, nelle quali terminò il guasto dell'antecedente colonna. La stragge sola degli uomini non si potè nell'istessa quantità eseguire, poichè se mai nel giorno avanti vi era rimasta qualche persona, che fortunatamente avesse campato dalle mani di quei cannibali, questa, appena partita la prima truppa, si diede alla fuga, anche sulla notizia sparsasi, che la seconda spedizione era composta di uomini assai più crudeli dei primi, dai quali doveva eseguirsi l'incendio universale della

città, e la voce non fu falsa. Passate poche ore, il Padre Abate ed il Padre Cellerario furono chiamati dal generale da cui ebbero l'ordine di esibire sul momento sei muli da trasporto. Si rispose, che nel giorno antecedente nelle stalle del Palazzo ve n'erano assai di più, essendovi ventisei animali tra muli e cavalli, ma la truppa tutti li aveva presi con aver finanche incenerite le carrette, come ocularmente poteva il generale istesso accertarsi. Persuaso dell'impossibilità della domanda soggiunse, che in cambio dei muli si fussero presentate dieci vacche. Si ripigliò subito, che trovandosi detti animali su di lontane montagne, ed essendo tutti li luoghi impediti, non era possibile farle venire, tanto più che nessuno si sarebbe azzardato di andarvi. Sdegnato egli per una siffatta risposta, chiamò uno de' suoi ajutanti, cui ingiunse, che sul momento avesse spedito a Monte Casino mille uomini, e due cannoni per smantellare il monastero. Il Padre Abate si raccomandava alla pietà del generale cui disse, che sebbene impossibile sembrasse aver le domandate vacche, ciò non ostante per parte sua, e del Padre Cellerario non si sarebbe trascurato ne mezzo, ne strada per poterle avere. Difatti avendo il Padre Cellerario scritto una lettera, la diresse al Padre Priore di Montecasino per mezzo di un ragazzo, che fortunatamente trovossi, e che fu scortato dai soldati stessi francesi. Il fatto si fu, che ne il Priore, ne altri monaci vi erano in Montecasino all'infuori di quelli, che poco prima dicemmo. Il ragazzo non si perdè di animo, ma proseguendo il cammino per le adjecenti montagne, raggiunse finalmente il detto Padre Priore, che assieme con altri religiosi rifuggiato, e nascosto si teneva in una selva, e propriamente nel luogo ove le vacche si custodivano. Si diedero ordini pressanti ai custodi di esse, e dopo innumerabili fatiche, nelle quali tutta la notte s'impiegarono, riuscì alla perfine di spedire sul far del giorno le dieci vacche in Sangermano, ove anche sdrajati per terra erasi passata la nottata dai religiosi colà dimoranti dopo una seconda giornata di perfetto digiuno. A prim'ora il Padre Abate frettoloso venne a recare la consolante notizia dell'arrivo delle vacche, circa le quali continue erano le domande, e le minacce del generale, ed uffiziali francesi; disse dippiù, che la truppa era sulle mosse per partire, e che il ragazzo tornato da Montecasino aveva riferito di averlo veduto intieramente distrutto. Si riflettè bene, che un ragazzo non poteva distinguere, e riferire ciò con

1-

je

0

D

.

esattezza; non ostante però la costernazione fu grande, e sufficientissima ad opprimere gli animi a maggior segno. Ma non tanto aveva terminato il racconto, ecco che tre birboni senza uniforme entrano nella stanza, e di slancio strappano la croce dal petto del Padre Abate, che per non rimanere strangolato dovè colle proprie mani consegnarcela. Indi avventatisi contro di un infermo, che a letto giaceva, non che contro del Padre Cellerario, e di un altro religioso per terra sdrajati, cominciano a minacciarli se non avessero prontamente denaro o altra roba preziosa, nel mentre perquirevano e scomponevano furiosamente la stanza, dalla quale essendo uscito il Padre Abate, s'incontrò con un uffiziale, cui raccontò l'accaduto a lui per la croce, ed il pericolo in cui quei religiosi si trovavano, i bricconi sentendo la voce dell'uffiziale, tentano di fuggire, ma indarno, poichè colui snudando la sciabla, perseguita a forza di colpi i tre perfidi ladroni, dai quali facendosi dare la croce, la restituì al Padre Abate. Dopo di ciò tutta la colonna di Rusca partì anch'essa per la volta di Roma alli dodici dello stesso mese di Maggio ricorrendo la Pasqua di Pentecoste, rimanendo soltanto indietro alcune partite di dragoni, le quali avevano l'incompensa di trucidare tutti coloro che mai incontrassero nella città, di appiccare il fuoco a tutte le abbitazioni, ed indi di raggiungere l'armata.

Difatti allorchè credevasi dal Padre Abate, e religiosi, che essendo rimasti soli, quantunque privi di ogni umano soccorso, pur tuttavia potessero per poco respirare, e rendere grazie all'Altissimo per averli preservati dalla morte, che tra lo spazio delle due antecedenti giornate avrebbero dovuto ben mille volte incontrare, allorchè dico a tutto questo riflettevasi, ed a questo i discorsi erano diretti, dal tetto opposto alla stanza ove dimoravano si vidde uscire un denso fumo. In fretta si andò per veder cosa fusse, e ben si conobbe, che essendosi attaccato il fuoco a quell'angolo del Palazzo Badiale, colla massima rapidità lo stava divorando. Un accidente così funesto maggiormente spaventava per la inevitabile circostanza di non potersi chiamar veruno in aiuto, essendo la città divenuta, e potendosi veramente considerare come una terra desolata. Si andò dalla parte del Mercato, ma qual mai spettacolo si presentò ai sguardi di quell'infelici Religiosi allorchè viddero tutte le interne fabbriche piccole e grandi divorate da altissime fiamme? Si corse dalla parte della Campagna, ed il fuoco similmente stava consu57

an)

che

ati

un

in

are

di

ite

p.

60

tin

73

mando tutte le Chiese, ed altre fabbriche che fuori erano situate; che anzi siccome nella campagna istessa avevano molte truppe la notte dormito, per cui vi avevano trasportato una prodiggiosa quantità di materazzi e di paglioni, così alla loro partenza avendovi appiccato il fuoco, migliaia di fiamme ne uscivano, che unendosi a quelle di tutte le interne ed esterne fabbriche della città, presentavano uno spettacolo infernale, e producevano tra tutti gli orrori, ed i spaventi il più grande che possa mai concepirsi. Per lo che sembrando irriparabile quasi la distruzione della Città, e del Palazzo Badiale, in cui a momenti crescevano le fiamme accompagnate da un denso fumo che un'oscurissima notte presentava, il Padre Abate, il padre Cellerario, e due altri Religiosi, dei quali uno cieco, senza pensare ad altro, e tutto abbandonando, si diedero alla fuga per non rimanere vittime di quel generale orribilissimo fuoco. Il Signore per altro, cui niente è difficile, dispose che il più debole riparasse il guasto maggiore. Tra i Religiosi inabili alla fuga ve n'era uno pressochè ottuagenario. Egli fu che a forza di grida, di promesse e di preghiere, siccome molta gente cominciava a tornare in città per tentare di estinguere il fuoco delle proprie case, ottenne che alcuni in di lui aiuto si prestassero, e che mediante dell'acqua, della terra e de'tagliamenti arrestassero quelle fiamme divoratrici, le quali avevano di già rovinato quella cantina sotterranea di cui sopra si è detto, la stanza superiore, o sia una di quelle due, che componevano la dispensa di cui anche si è parlato, ed altre tre stanze contigue sebbene in parte soltanto. Questo lavoro fu tanto profiguo, che essendo pervenuto al Padre Abate, ed al Padre Cellerario l'avviso che il fuoco del Palazzo erasi in buona parte estinto, essi s'indussero a farvi ritorno, e così raddoppiandosi l'assistenza e la fatica, si ottenne che per intiero fusse terminato anche col favor di una pioggia, cui la Città di Sangermano deve essere obbligata per non essere rimasta intieramente incenerita. Quelli che si prestarono all'estinzione del fuoco, furono largamente compensati, ed i loro nomi furono registrati, acciocchè in tutte le occasioni potessero sperimentare gli effetti della gratitudine e riconoscenza che suole costantemente usare il Monastero di Montecasino con chiunque anche da lontano gli abbia fatto del bene.

La gente fraditanto, come abbiamo osservato, bel bello si andava ritirando, e poichè nelle proprie desolate abitazioni non ritrovava co-

Pi

modo di sorte alcuna, procurava perciò di provvedersene o immezzo delle strade, ove in gran copia se ne trovavano, o nelle pochissime case. nelle quali vi era rimasta qualche cosa, della quale il padrone non poteva servirsene per non esservi il modo come più chiudere le case istesse. Il Palazzo Badiale fu uno di quelli, che per essere stato abbitato dai Generali non fu intieramente saccheggiato per riguardo gli appartamenti superiori, ma siccome le porte di tutti furono fin da principiobuttate a terra mercè quei studiati calci dei Generali stessi, e così tutta via esistevano, fu perciò soggetto al secondo guasto, o sia saccheggio dei paesani, che essendovisi in folla introdotti, ne levarono tutto quel che potettero specialmente in biancheria da letto e da tavola, in coperte, in materazzi, ed in altro oltre alla molta altra roba, che trovandosi disseminata nei due vasti cortili del Palazzo istesso, si era in quella mattina procurato di restringere e riporre in alcuni sotterranei, acciò, se possibile fusse, o si potesse restituire ai padroni in caso che ne avessero dati dei contrassegni, o si avesse potuto distribuire ai più bisognosi, ed a coloro principalmente che maggiori guasti e rovine avessero sofferto. Ma la bricconeria delle Masse rese tutto ineseguibile, poichè cominciando a riunirsi, spiegarono senza niun ritegno la perversa loro indole, ed il natural trasporto al saccheggio. Se costoro non si fussero in tal guisa diportati, il danno di Sangermano sarebbe statodue terzi minore di quello fu. Un tale inconveniente coll'andar del tempo si appalesò mentre le case di cotesti mascalzoni piene di aggi si osservarono, e di quei comodi che giammai veduto avevano, e quelle di molti galantuomini, e di altra gente onesta spogliate perfettamente di tutto, a segno tale che alcune famiglie si ridussero a dormire sulla nuda terra, o al più su di poca paglia. Moltitudine scelerata!

Il Padre Abate adunque, come poc'anzi si è detto, assieme al Padre Cellerario, e gli altri due Religiosi, dal luogo ove si erano rifuggiati, che era una masseria della Chiusavecchia, si restituirono in residenza; ma a dire il vero essi ritornarono nel luogo della desolazione. La fame si faceva ben sentire, e non trovavasi modo di ripararla, giacchè niente vi era di commestibile, nessun comodo come poterlo preparare, nessuno da potersi spedire, e neanche una vettura per potersi provvedere di vitto in quei luoghi, che da quel flagello erano stati esenti: per tutto ciò sembrava che dovesse finir l'esistenza, e pure non fu così. La Divina

..

Providenza che nessuno mai abbandona, e che in mille guise assistette il Monistero di Montecasino, e tutti gli individui di esso, del che luminosa prova fu, che essendo state dai francesi disserrate tutte le porte delle stanze inferiori, e superiori del palazzo, quella soltanto chiusa si trovò, nella quale avendoci abbitato uno dei Capimassa, si rinvenne dopo qualche giorno una provisione non indifferente di fucili, di picche, di polvere, di palle, e di cartucci, ognuna delle quali cose bastata sarebbe a far perdere sul momento la vita a tutti quelli che rimasti erano nel Palazzo Badiale. Questa istessa Divina Providenza, dico, fece sì che si trovasse il modo prima come rifucillarsi, indi come vestirsi, e pian piano come rifarsi tutto quello che occorre per la decorosa sussistenza di un luogo così grande, e che tanti nobili Ospiti continuamente alberga, non che come ornare di bel nuovo la magnifica Chiesa di tutte quelle preziose suppellettili, che non solo per il culto Divino si richiedono, ma che a Montecasino in ogni secolo, ed in ogni circostanza sono state costantemente a cuore. Questo sistema forse tanto grato al Signore, fu quello che operò quasi dei prodigi, poichè quanto maggiore di ogni credere fu il guasto, che il sacco, ed il fuoco produsse, altrettanta forza dall'istessa debolezza si suscitò per ridurre sì la Chiesa, che il Monastero tutto, ed il Palazzo Badiale in uno stato, che dopo pochi mesi non faceva certamente crederli incendiati, e sottoposti ad un saccheggio di mille e cinquecento uomini per lo spazio di quasi ore ventiquattro. Questo forse sarebbe il luogo, ove in acconcio cader potrebbe un quadro del danno, che Montecasino sperimentò nell'accantonamento, nell'entrata dei Francesi, nella controrivoluzione di S. Germano, e nell'uscita dal Regno dei Francesi stessi. Certamente non sarebbe malfatto, che i Posteri dietro alle notizie che hanno delle replicate quasi distruzioni del Monastero or per opera di Barbari, ed or da flaggello Divino prodotte, sapessero ancora con distinzione, e sotto un sol colpo d'occhio quanto mai al Monastero istesso costassero le allegate dolorose circostanze. Io son d'avviso, che se la cosa per tutti i suoi versi si esaminasse, e con esattezza si calcolasse, non si stenterebbe a vedere, che quest'ultimo guasto non ebbe che cedere a tutti quelli, che l'Istoria, e la Cronica Cassinese registra. Il fatto siè che non tutti l'apprendono nell'istessa guisa, e piacesse al Signore che gli individui del Monastero istesso fussero tutti di una tal verità

rot

pr

persuasi. Ciò non ostante stimo inutile un tal dettagliato racconto, dappoichè potendosi pian piano rilevare dal complesso delle presenti memorie, tedierei il Lettore col riepilogo di tutti i danni, e di tutte le spese sofferte sì direttamente che indirettamente. Che se ammirabile dell'intutto è quanto mai Montecasino dovè fare, e fece nei descritti tempi di orrori, e di guasti, ragion vuole, che questi appunto sieno nella miglior guisa rapportati, sì perchè così facendo maggiormente apparisce la verità di quello si è detto, e sì anche perchè l'oggetto dell'Opera è il racconto non delle grandezze, ma delle calamità sopratutto del Monastero di Montecasino mille volte superiori a quelle, che nelle tre grandi e memorande giornate sperimentò il Palazzo Badiale di S. Germano.

Erano sommamente premurosi tanto il Padre Abate quanto il Padre Cellerario di sapere lo stato veridico del Monastero, di cui qualche cosa ne sapevano quanto onesta, altrettanto oscura e confusa, perlochè senza perdita di tempo risolvettero di personalmente trasferirvisi. Appena colà giunti, non è della mia penna riferire qual tetro quadro ai sguardi loro si fusse presentato, per cui dirò in breve che i molteplici vasti chiostri di quel santuario, i lunghi e replicati dormitori, gli appartamenti grandi e piccoli, le infinite stanze superiori ed inferiori, la Chiesa, la Sagrestia, l'Archivio, e la Libreria, in somma qualsivoglia altro luogo colà esistente, tutti erano presso che inaccessibili, o almeno impraticabili, e difficilissimi a caminarsi. Essi erano ingombri tutti di mobiglie fracassate, di vetrate infrante, di porte ridotte in pezzi, di libri, e di mezze carte lacerate, di abbiti e di qualsivoglia altro utensile reso inservibile, d'interiori di animali, di animali stessi parte crudi e trucidati e parte cotti, di olio, di vino, di lardo liquefatto, di umani escrementi, e di quanto mai possa esistere di succido, e di schifoso, nell'atto che osservandosi dei gran fuochi estinti, e la maggior parte dei muri anneriti dal fumo, vi regnava, e per molto tempo non fu possibile di togliere, un fetore che al certo sembrava uscito dall' Inferno, non potendosene umanamente un altro simile rinvenire. Oppressi gli animi da questo spettacolo generale, si cominciò la visita dei luoghi particolari, e quindi si andò nelle stanze dette di S. Benedetto, nelle quali tanti belli quadri si conservavano, ed in esse oltre le accennate comuni sozzure, i quadri tutti erano per terra, alcuni senza cornici, altri in più parti fettati, ed altri ancora fracassati, alcuni tavolini di porfido ridotti in pezzi, molti Reliquarj frantumati, ed il peggio ancora rotto in mille parti un bellissimo altare di marmo, che nella seconda di dette stanze si conservava. Di là si passò nell'Archivio, ove l'immensità delle carte, che a terra giacevano tutte asperse delle solite pestifere immondezze, gli armarj ed i cassettini specialmente delle pergamene sconvolti, vuoti, e scassati, il fuoco appiccato in un angolo quantunque estinto, e mille altri disordini a prima vista lo fecero apprendere per distrutto, per cui tosto si abbandonò salendosi su nella libreria, nella quale non dissimile era lo sguardo, e l'aspetto che presentava, osservandosi volumi lacerati, dei quali ne era pieno il pavimento, sozzure senza numero, ed una quantità prodigiosa di vino sparso, e di vetri infranti. In somma senza stancare il lettore colla descrizione di tutte le parti del Monastero di Montecasino ad una ad una, basti sapere, che non vi era luogo ne grande, ne piccolo, ne pubblico, ne privato, ne nobile ne ignobile, che dopo essere stato spogliato di tutto, non l'avessero reso pienamente per allora inservibile. La sola Chiesa, e tutti quei siti, che gli appartengono, merita qualche poco di trattenimento come quella che per gli orrori, per i sacrilegi, e per l'assassinio che vi commisero produceva un massimo, ed universal cordoglio. Ed in vero qual mai animo ferino avrebbe potuto non commoversi in vedere il nobile, ed elegante pavimento di essa ingombrato di sozzure umane, e di bestie; le urne di marmo ben travagliate, nelle quali si conservavano i corpi santi situate sotto di ciascun altare, e riparate da craticci di ottone, tutte di là sotto strappate, aperte e disordinatamente gittate per terra; mille reliquie, che nella sacrestia si custodivano in simil guisa profanate, e disseminate per il pavimento della Chiesa; i Candelieri, e le Croci di tutti gli altari chi sana, e chi infranta anche al suolo buttate, e mille altre cose che non è possibile che uno possa rammentarsi? E pure questo che tanto affliggeva lo spirito di tutti, tutto questo io dico fu poco a fronte di quello, che ulteriormente si osservava. Una balaustra di altare si vedeva fracassata. La porticina del Tabernacolo, tutta di lapislazalo, e di agata non esisteva, le pisidi non si vedevano, ma il peggio le auguste sacrosante particole erano in diversi siti disseminate per terra. La sacrestia, sito molto spazioso, era impenetrabile per i tanti sacri arredi lacerati, e bruttati delle solite sozzure, e sparsi per terra; le Reliquie, come si è detto, confuse con tutti gli altri rottami anche della Chiesa, un grande armario, ed uno specchio di noce intagliata tutto fracassato; un orologio grande, e di valore forato tutto da palle di fucili; e finalmente i segni di molti fuochi, dai quali non era difficile congetturare, come poi si seppe, che tutta la notte si erano applicati quei vandali a bruciare galloni, francie, e ricami di oro, e di argento, delle quali cose ve n'era una prodigiosa quantità proporzionata dal numero esorbitante di biancherie di ogni qualità, di fiandre finissime, di merletti non disprezzabili, e di tant'altra roba, della quale, come di tutto il resto nessun vestigio appariva. Non doveva tutto questo produrre afflizione, e dolore in animo religioso, e non doveva per conseguenza eccitare odio, e furore contro gli autori di tanti sacrilegi, sceleratezze, ed assassini?

Per la qual cosa penetrati gli animi del Padre Abate, e Padre Cellerario da estremo dolore, e non essendovi luogo di sorte alcuna, in cui potessero riposarsi, s'incaminarono alla volta del Noviziato, ove perchè si era in qualche modo assistito, vi si conservava ancora qualche cosa. Ivi si trovò il Maestro con i Novizi, un altro vecchio salito da Sangermano, e maltrattato dai Francesi, come di sopra si è detto, ed il Padre Archivista di cui anche si è parlato, il quale dedito più allo spirito, che al corpo, non si curò di fuggire, per cui con una sufficiente prontezza di spirito fu spettatore di quanto avvenne a quel disgraziato Santuario. Stando così radunati i detti soggetti, da questi ultimi, e specialmente dall'Archivista si seppe, che la mattina dei dieci, dopo la fuga dei Monaci, e di tutti gli altri del luogo, entrarono mille e cinquecento Soldati nel Monastero, le di cui grandi e ferrate porte si fecero trovare aperte, acciò l'occasione non avessero avuto di gittarle a terra. Entrarono i primi con alla testa un Uffiziale, e colle sciable sfoderate alla mano, e perchè erano andati ad incontrarli tanto il Padre Archivista suddetto, che il Padre Maestro dei Novizi con quattro dei più provetti di questi, perciò i soldati avvicinandoseli, e puntandoli le sciable al petto, immantinenti gli cercarono per addosso, rubandoli quanto mai potevano tenere. Ciò fatto incaminandosi alla Chiesa, ed agli dormitori in unione di quei Novizi, e del Maestro, col scassamento simultaneo di tutte le porte a forza di fucili, di pistole, e di scuri cominciarono quell'orrido scempio, che poc'anzi si è in breve descritto, prendendo

63

quanto mai potevano trovare sì dei religiosi presenti, e dei fuggiti, che del prezioso, e di ogni sorte di suppellettili che ai pubblici luoghi del Monastero si apparteneva. Da quel momento ancora diedero principio ai baccanali, alle gozzoviglie, ed alle ubbriachezze, rompendo tutto ciò che le veniva nelle mani, e cucinando con fuochi spaventevoli da per ogni dove, ma principalmente nei dormitori, nella Libreria, nell'Archivio, e nella Chiesa, nella quale ebbero il coraggio e l'impudenza benanche di mettere in deriso le più auguste pratiche, e cerimonie della religione, e le più sacre funzioni. Essi formavano processioni di soldati vestiti degli arredi sacri, in fine delle quali comparivano degli asini, che facevano le veci dei celebranti portando dei messali, e delle reliquie. Sia ciò detto a comune istruzione, e per far conoscere a qual grado di scelleratezza possa giungere un uomo. Coll'andar del tempo per le notizie da diversi luoghi ricevute si convenne che la maggior parte di quei soldati erano giudei, ed ecclesiastici rinnegati, lo che con tanta maggior ragione si credette perchè tra le altre cose si avvertiva che sì nella Chiesa, che in tutte le abbitazioni, le profanazioni, ed i sfregi maggiori erano stati fatti alle croci, ed alle immagini. Se la cosa fusse stata così, le operazioni loro non dovevano essere diverse da quel che furono, giacchè una setta maledetta dal cielo, e dalla terra, ed un ceto di persone che volontariamente rinunzia non solo a quello stato, che da per sè aveva abbracciato, ma alla religione ancora sua, e di tutti i suoi antenati, non possono essere se non tanti mostri d'iniquità, e non possono produrre che scelleratezze assai maggiori delle descritte, e che mente umana possa concepire. Ma proseguiamo la narrativa dei guasti. Essi in breve tempo vuotarono per intiero il Forno, la Cantina, il Riposto dell'olio, e le Dispense del pubblico, e dei privati, dopo aver infranto tutti i vasi, che disseminarono per il monastero. I materazzi, le coperte, li copertini furono trasportati per ogni luogo interno ed esterno dopo averli bruttati di ogni genere di sozure, ed averli resi estremamente pestiferi; e forse per un particolare loro divertimento, si applicarono a buttar giù dalle finestre quanto mai potettero aver nelle mani, di sorte che un giardino che il vasto monastero circonda coperto si vedeva di libri, di carte, di candelieri, di orologi da tavolino, di finestre fracassate, di sedie, di mobili di ogni sorte in mille guise infranti, di abiti laceri e lordati, e quel che più addolorava, di un infinità

di pergamene che tolte dall'archivio come dicemmo, e la maggior parte lacerate, ebbero il depravato gusto di andar spargendo su quel terreno. In tal guisa si diportarono fino alla notte, tempo in cui oppressi dal vino, dopo aver fatto una perpetua illuminazione con tutta la cera della Chiesa, che la facevano consumare attaccata nei muri, la passarono a dormire fino alle undici d'Italia, allorchè al suono dei tamburri, caricando molte bestie di tutto quel meglio che rubato e conservato si avevano, dopo aver per l'ultima volta mangiato, bevuto, e spezzata qualunque altra cosa fusse mai intatta rimasta, si partirono dirigendosi per diverse strade nelle vicinanze di Sangermano per unirsi col rimanente della truppa che marciava per la volta di Roma.

Partite appena quelle Orde infernali, non essendovi nel Monastero persona che potesse custodirlo, e più essendosi da coloro che vi erano trascurato di chiudere le porte, forse perchè storditi dai tanti timori, e dai tanti tollerati trapazzi, vi entrarono molti di quelli paesani, che durante la dimora dei Francesi in Monastero, erano stati celati nei luoghi circonvicini. Or se agl'ingordi e sfrenati saccheggiatori militari qualche cosa era sfuggita come per loro inservibile, non campò certamente dalle mani di cotesti secondi assassini paesani, dapoichè per ciascun di costoro erano più che buoni gli avanzi dei sacri arredi, parte sani, e parte laceri. le biancherie, li materazzi, e le coperte benchè lordate, gli ottoni, il ferro, e gli abiti in qualunque stato si trovassero, delle quali cose tutti in tanta copia essi si servirono, che a calcolo fatto la metà della roba di Montecasino fu saccheggiata dai paesani, i quali avrebbero fatto lo stesso di quell'altro poco che si andò poscia raccogliendo, se qualche religioso, che nascosto si teneva in un altura che dominava il monastero, avendo osservato che i Francesi erano partiti, non fusse nel Monastero istesso tornato, e se pian piano parecchi altri non avessero anche ciò fatto, i quali per altro nudi, scalzi, e sparuti nel viso ritornarono. Colla di costoro assistenza, e con quella benanche del Padre Abate, e del Cellerario essendosi cominciato senza perdita di tempo a girare il Monastero, si raccogliette tutto quello che si potè in genere specialmente di materazzi, e di qualche altro necessario utensile, e si ripose nel luogo detto il Capitolo, ove essendovi rimasta la serratura, lo che in nessun'altra stanza del monastero si osservava, poteva in qualche guisa, e con qualche sicurezza conservarsi. Per lo

che essendosi ivi non poca roba radunata sebbene in pessimo stato, si ottenne che coloro che andavano tratto tratto tornando in Monastero avessero il modo di prescegliersi qualche cosa, mercè la quale potessero riposare. Ei però perchè il guasto di quel luogo fu tale, che soli quelli lo viddero, possono concepirlo, quindi ne avvenne, che molti di bel nuovo ne uscirono quasi persuasi che il Monastero reso dell'intutto inabitabile, dovesse per necessità abbandonarsi, e cercare altrove domicilio e sussistenza. Era questo tra tanti un oggetto molto interessante per quei che avevano la disgrazia di essere in quel tempo alla testa degli affari, potendo da quel mal considerato passo realmente finire quel Santuario; per cui essendosi a bella posta tenuta una sessione tra quei pochi individui che si trovavano, dopo varie riflessioni si concluse, e si risolvette non solo che in nessun conto la propria casa doveva abbandonarsi, ma che dovevano benanche obbligarsi tutti gli assenti a ritornarvi, adducendosi o per meglio dire rammentandosi gli esempj de' tempi andati, nei quali gli individui del luogo giammai avevano abbandonato il Monastero, sebbene in simili, e forse più terribili circostanze si fussero trovati. A queste savie riflessioni, cui i voti di tutti si univano, il Padre Cellerario la presente si compromise di rimanere di persona in Montecasino per dare le più sollecite disposisizioni, e per fare tutti gli possibili sforzi onde rendere al più presto ed alla meglio che fusse possibile il Monastero abbitabile. L'esecuzione corrispose alle promesse, dapoichè essendosi fatti venire non pochi artefici da circonvicini paesi, prima di tutto si risarcirono le porte, e le finestre come ancora quei mobili del pubblico e dei particolari che poterono rinvenirsi, con che le stanze furono rese sicure ed abitabili; indi si spedì nei più vicini e comodi luoghi per provvedersi di viveri, e così cominciossi, sebbene parcamente, a mangiare; si scrisse poscia in Napoli per mezzo di corrieri che con molto dispendio e cautela dovevano inviarsi, e da là cominciò a venire della biancheria per uso di letto e di tavola, delle faenze, dei cristalli e delle posate: si andarono bel bello provvedendo animali da soma e da tiro, come ancora carrette, e tutti quegli altri arredi ed utensili, che più per allora si credettero necessarj, ed in tal guisa si principiò a rappezzare, e ad incaminare quella sdruscita barca, alla quale non essendosi posteriormente trascurato di pensare, si ottenne che tra lo spazio di tre anni consecutivi fusse ridotto il monastero se non in tutto, almeno in buona parte all'antico suo splendore, che anzi qualche sito, appunto perchè o distrutto, o in pessimo stato ridotto, fu riedificato ed in assai miglior guisa ristaurato.

88

20

Per quello poi si apparteneva alla Chiesa, essendo sempre stata una parte del Monastero la più gelosa, anzi forse la sola, per la quale Monte-Casino è sembrato magnifico e grandioso, niente ancora si sparambiò di spesa, di attenzione e di fatica. Parecchi Religiosi si presero la cura di scegliere e mettere in ordine quel di meglio e di più sano si potè raccogliere; alcuni sarti a bella posta chiamati li ridussero servibili, ed atti all'uso conveniente, ed indi col comodo della vicina Capitale, sedati in parte gli orrori di quei tempi, prima si provedette il puro necessario, e poscia anche il galante, il magnifico, ed il proporzionato al culto divino, non che alla bellezza e magnificenza di quel Tempio, verso di cui, come si è detto, in tutti i tempi ed in tutte le circostanze sonosi dirette le mire ed i sforzi dei Religiosi di Monte-Casino. Questo stesso zelo, e questa istessa premura si estese in tutte le altre officine e luoghi pubblici e privati, che alla giornata si vedevano sorgere, come a dire, l'Infermeria, l'Ospizio dei poveri, la Spezieria, l'Archivio, la Libreria, e tanti altri luoghi, per la ripristinazione dei quali molto si deve all'attenzione ed indefessa fatica dei Religiosi stessi avendo realmente quasi tutti fatto a gara per rendere alla propria Casa quei servigi che troppo se li debbono in contraccambio ed in benemerenza dei tanti benefici che tutti indiscriminatamente in ogni età ed in ogni occasione ne ricevono. Sia questo di esempio e di sprone insieme alla posterità; poichè se per effetto del zelo dei nostri antenati, Monte-Casino per lo spazio di tredici secoli con pompa, con grandezza e con decoro si è mantenuto; se dall'opera loro si riconosce la protezione e la munificenza di tanti sovrani; se finalmente per la loro santità e dottrina si vantano tante Tiare, tanti Cappelli e tante Mitre; possano i posteri, ad esempio degli avi, conservare per altri molti secoli alla propria Casa quell'istesso lustro e decoro che la storia dei tempi andati con ordine non interrotto e con fedeltà ci rapporta. Intanto per non perdere il filo io susseguiterò la narrativa dei comuni guai ed angustie.

L'Esercito Francese diviso in due Colonne, avendo, come abbiamo os-

servato, compiuta la quasi distruzione di Monte-Casino e di Sangermano s'incamminò per la volta di Roma. Giunto che fu nelle vicinanze di Arce, alcuni delle Masse celati nei vicini boschi li fecero delle scariche di fucili, dal che inasprite le truppe salirono sul Paese, e sebben di passaggio, pur tuttavia lo saccheggiarono e l'incendiarono. Non così fu per il disgraziato paese dell'Isola, che risoluto aveva di fare la più valida resistenza sotto la guida e gli ordini imponenti dell'iniquo e sciocco Mammone. Costui o perchè trasportato fusse per sua natura alla strage, o perchè, come difatti anch'era nessun segno aveva di comune intendimento e di esperienza, da Sora sua residenza, all'avvicinarsi dei Francesi, mandò ordine al Comandante dell'Isola acciò tagliato avesse quei ponti, che comunicavano collo Stato Romano, rimanendo intatti quelli che dalla strada di Sangermano davano l'ingresso nell'Isola; con che i paesani rimanevano, come rimasero, in una vera trappola, privi di qualunque scampo nel caso, che la premeditata resistenza non avesse potuto impedire che i Francesi entrassero nel di loro paese. A dire il vero i preparativi fatti nell' Isola non erano così deboli e ridicoli come furono quelli di Sangermano, poichè essendo luogo di frontiera, vi si erano in tempo delle truppe reali costruite diverse fortificazioni tutte guarnite di una moltiplice e grossa artiglieria, della quale perciò gli Isolani ebbero il campo di provvedersi per formare una batteria, che se fusse stata ben diretta avrebbe potuto per qualche tempo contrastare il passaggio alle truppe nemiche, essendo situata in una punta dell'unica strada per la quale dalla parte del Regno nel paese si entrava. Ad onta della pessima direzione, produsse qualche guasto ai Francesi, molti dei quali perirono sotto la metraglia di quella batteria, a tal segno che se deve prestarsi credito alle relazioni di più persone, da sette in ottocento Francesi rimasero estinti. Da ciò ognuno puol di leggieri figurarsi quanto mai coloro si fussero inaspriti, e quanto cresciuta fusse la loro furia nativa. Essi non stentarono a buttare a terra a colpi di cannone quel fortino che tanto li aveva bersagliati. I paesani al contrario rimasti privi dell'unico di loro baluardo, e dell'unica loro speranza, cercarono di salvarsi colla fuga. Ma come poterlo mai fare, qualora il Mammone glie l'aveva impedito mercè l'accennato tagliamento di quei ponti? Disperati adunque, alcuni pensarono di attraversare il fiume, che essendo

troppo profondo e veloce non glie lo permise, rimanendovi tutti soffocati, ed altri risolvettero rinchiudersi in una Chiesa con tutte le donne ed i ragazzi. I Francesi entrati nel paese, direttamente si portarono in detta Chiesa, ove facendo man bassa su di quel numeroso infelice popolo ne trucidarono più di ottocento la maggior parte uomini e fanciulli, avendo nel luogo istesso abusato di tutte le donne e vecchie e giovini. Portando avanti al solito il militar furore, appiccarono il fuoco al Paese, che non potendo per la mancanza della gente essere soccorso, fu intieramente divorato dalle fiamme. Tal fu la fine di un infelice Paese guidato da un malscalzone ignorante e scellerato. Era uno spettacolo assai tetro e commovente, allorchè passati alcuni giorni si osservava quel luogo quasi tutto incenerito: una folla di donne vestite a bruno senza vitto e senza abitazione, ed infettate di ogni sorte di mali senza potersi curare, si affollava ai passeggieri, e mentre compiangevano chi il padre e chi il marito, chi il figlio e chi il fratello, tutte cercavano di riscuotere aiuto dall'altrui compassione ed umanità. Io non comprendo, come mai alla vista di tante sciagure, colla cognizione di tante stragi, di tante profanazioni, di tante crudeltà e di tante desolazioni, gli uomini non convengano generalmente per abborrire in eterno le rivoluzioni. Che se taluno mi dica, che esse provengono per lo più dal popolaccio incapace di leggere nel passato, di calcolare il presente e di prevedere il futuro, francamente li rispondo, che costui s'inganna, potendoli colla continuata esperienza dimostrare che mai si è data rivoluzione, la quale non sia stata propinata, e promossa dagli uomini colti, e talvolta dai più dotti ad onta dell'esempio costante, il quale dimostra, che in tutte le rivolte i Capi sono sempre i primi sacrificati. Or come mai puol avvenire che un uomo dotto così lampantemente si contradica, e che i suoi lumi ad altro non servano, che ad accelerare la sua infelicità e la sua distruzione? Uno che non ha religione si perde in un siffatto laberinto. Egli stenta ed invano si affatica per indagarne ed addurne la ragione, e quanto mai potrà dire sarà tutto insufficiente a persuadere. Non così avviene per un uom di religione. Costui ne trova subito la ragione in quel Ente Supremo, che or per gastico ed or per emenda pel genere umano toglie i lumi anche ai più dotti, cui sparge quello spirito di vertigine, in forza del quale egli travede in tal segno, che impugna talvolta la spada contro di sè medesimo.

THE.

W,

m-

r

)•

La città di Sangermano era ancora fumigante, ed i Paesani oppressi dal terrore non si determinavano a ritornarvi. I soli facinorosi, val quanto dire, molti delle masse soltanto, sì perchè niente avevano da poter perdere, e sì perchè trasportati erano al disordine ed alla rappresaglia, non tardarono a rientrare in città, per così dare l'ultima mano al saccheggio. E poichè qualcheduno sebben con timore nella propria casa si accostava o per estinguerne il fuoco o per raccogliere se possibil fosse qualche avanzo della sua roba, tosto quei bricconi spargevano la voce, che altri Francesi erano per giungere in Sangermano, e così fuggendo di nuovo i padroni, essi rientravano nelle altrui case, e ne compivano l'assassinio. Più di dieci volte posero in esecuzione un tal scellerato stratagemma, che fu sempre bastante a risvegliare il terrore nella gente, ed a farli dare alla fuga, dal che nè il Padre Abate, nè gli altri Religiosi andavano esenti. Un giorno tra gli altri, in cui simil voce si era sparsa, e che dalla parte di Venafro dicevasi dovessero venire delle truppe francesi, il Padre Abate con altri era in una stanza discettando sul mezzo cui dovessero appigliarsi in vista di quella voce universale. Allora fu che sentendosi picchiare alla porta, e quella essendosi aperta, vi s'introdusse un corriere, che consegnò un piego nelle mani del Padre Abate. Era egli spedito appunto da Venafro per parte d'un commissionato Repubblicano. Si lesse la lettera con pari curiosità che sorpresa, giacchè in essa dicevasi, che trovandosi egli colà con molta truppa, colla quale in breve doveva portarsi in Sangermano, il Padre Abate senza perdita di tempo doveva spedire una circolare per tutta la Diocesi, nella quale ordinasse ed esortasse tutti a deporre le armi, ed a sottoporsi al nuovo Governo, nel mentre la lettera istessa detestava l'antico, che aveva l'imprudenza di caratterizzare con dei termini e degli epiteti indegni assolutamente di essere rammentati; soggiungeva, che nel caso le popolazioni non avessero voluto ubbidire, sarebbero state col ferro e col fuoco non solo domate, ma benanche distrutte, e finalmente che se il Padre Abate spedito non avesse la prescritta Enciclica, egli il Commissionato l'avrebbe colla sua Truppa trucidato assieme con tutti gli Religiosi dopo di aver terminata la distruzione del Monastero. In vista di una novità tanto grande non più si pensò a fuggire, bensì a riflettere in qual guisa dovessero regolarsi in quei difficili e pericolosi momenti. Dopo varie discussioni si conchiuse di non

<sup>7 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO - Vol. IV.

doversi a quella lettera rispondere, ma che a voce soltanto per mezzo del Corriere dovesse mandarsi a dire, che tutto sarebbesi fatto, dopo di che consegnossi alle fiamme la lettera, sul riflesso che avrebbe potuto costare a più di uno la vita perchè scritta con formole Repubblicane e con dei termini ingiuriosi alla Monarchia, nel mentre quelli nelle di cui mani poteva inciampare, calcolavano le sole espressioni, non già chi avesse scritto, donde e come fosse pervenuta quella o altra lettera consimile. Fraditanto non si lasciò di riflettere (e ciò maggiormente per la fresca impressione per i sofferti orrori) che qualche espediente doveva prendersi circa quello, che il Commissionato prescriveva, altrimenti con facilità, anzi con sicurezza l'ultimo dei guai si sarebbe sofferto. Perlocchè dopo varii dibattimenti si risolvette di comporre un Enciclica nei termini più generali che fosse possibile, e che questa prima di ogni altro luogo si mandasse in un vicino casale di Sangermano chiamato Caira ingiungendosi al parroco di colà di adempirla della solita relata. Così di fatti si fece, e così ancora si credette di essersi posto in uno stato di sicurezza tanto per rispetto alle masse, ed alle contrarie intenzioni del Monastero, quanto per riguardo al Commissionato che con tante minacce l'ingiungeva, poichè essendosi mandato in un luogo oscurissimo come quello, nessun effetto avrebbe potuto produrre per la domandata deposizione delle armi, nessuna impressione avrebbe fatta alle altre popolazioni che non l'avrebbero mai saputo, e nel caso il Commissionato fosse realmente venuto colla truppa, si sarebbe presentata l'Enciclica colla relata del parroco di Caira, per esibirsi così un valido documento di aver adempito i ricevuti comandi a scanso dei terribili minacciati castighi.

L'esito non corrispose al concertato, ma si rivoltò tutto per immergere il monastero di Montecasino in novelle ambasce e pericoli. Primieramente il Commissionato residente in Venafro quantunque in realtà avesse seco della truppa nazionale, egli per altro essendosi persuaso che questa era insufficientissima per ridurre queste contrade, i di cui popoli erano tuttavia in armi, ed avendo al contrario penetrato le voci, che nella Capitale nascostamente correvano di avvicinamento di truppe estere e nazionali alla difesa della Real Corona, pensò bene di sospendere ad abbandonare la ricevuta commissione, e di frettolosamente ritirarsi. Fraditanto l'Enciclica arrivò al suo destino, e fu adempita

86

a

. .

D

ŀ

della solita relata del curato di quel Casale. Le strade in quei tempi erano piene di gente armata, e quindi avvenne che ritornando il corriere spedito in Caira, s'imbattè in due Calabresi, che l'arrestarono e diligenziarono avendoli trovato la pastorale suddetta; senz'altro attendere fu traportato in Atina e presentato ad un tal Mancini (forse uno di quelli che componevano la celeberrima comitiva del commissario francese Mery, di cui bastantemente si è parlato da poichè uno di simil cognome di sicuro vi era). Fu letta in pubblico l'Enciclica, e senz'altra riflessione credè con sicurezza che si fusse aperta una strada per un grosso bottino. Egli perciò non istette al scrivere al padre Abate per farlo entrare in timore, e venir forse ai soliti patti di guerra, o per meglio dire ai consueti patti pecuniarj, ma poichè si vidde deluso dalle risposte semplici e tendenti a farli conoscere le circostanze per le quali si aveva dovuto comporre quella Enciclica, la quale niente significava, nè era a cognizione della moltitudine, dapoichè, dico, si vidde dalle sue grandiose viste deluso, tentò la strada del comandante di Sora, cioè di Gaetano Mammone, o per meglio dire del cento volte Nerone di quei tempi. Tanto bastò per dichiarare tutti i monaci di Montecasino, e principalmente il padre Abate, per tanti Giacobini per i quali non si sapevano, nè si potevano escogitare tormenti e martiri, che fussero proporzionati ed atti a punire i tanti delitti da loro commessi. Il passato era un niente, tutte le tollerate disgrazie erano disprezzabili, gli orrori nei quali trovavasi Montecasino non si dovevano mettere a calcolo, e le fresche imperiose minacce del Commissario residente in Venafro dovevano mettersi in non cale. Tutto era delitto, tutto il Monastero era Giacobino, tutti ma il primo erano rei di morte, ed il saccheggio era indispensabile. In tal guisa giudicavano quelli eroi villani, dei quali in questo affare fu anche compagno il gran Comandante di S. Germano, persuaso anch'esso, come quegli altri di potersi con ciò comprare una Masseria. Difatti la cosa andò tant'oltre, e tanto s'ingigantirono quegli veri avanzi di forca, che allestirono molte masse per andare a prendere il Padre Abate, e trasportarlo in Sora, dove doveva essere giudicato, e giustiziato. Il Ricci di S. Germano fu quello che in giorno di sabato con molti calabresi armati si portò dal Padre Abate per intimarli di aver egli ricevuto la commissione di condurlo a Sora. Guai a lui ed a tutti gli altri sicarj di Mammone se aves-

βO

m

sero soltanto tentato di eseguirlo. Io non so se vi sarebbe rimasto qualcuno per poter riscontrare il Mammone, che anzi dubito forte che egli medesimo non avrebbe potuto seguitare ad abbeverarsi di sangue ed a saziarsi di carne umana. Ma la moderazione di Montecasino superava di gran lunga la sua crudeltà. Che perciò dopo essersi villanamente cacciato lo sfacciato Ferraro, si risolvè di mandare a bella posta un Religioso in Sora, acciò colla viva voce avesse ragguagliato Mammone della verità delle cose, e l'avesse fatto uscire dallo equivoco in cui era caduto. Era questo un passo pericoloso, ma un religioso con sommo coraggio l'assunse, e lo portò a fine. Mammone, e più un suo consigliere, chiamato Sigismondo Fortuna, dopo varj dibattimenti e dopo diversi contradittori se ne persuasero. Se li fece conoscere che la massa di S. Germano era la più vile che si potesse mai ritrovare, e che perciò non potendo impedire l'ingresso a qualunque minima forza estera, avveniva spesso che si dovesse ubbedire a qualunque cosa da fuori venisse ordinata, e che inoltre regnando nella città suddetta la più alta e terribile anarchia, con quella istessa massa non potevansi impedire i continui disordinuati che vi succedevano, e quindi assolutamente si richiedeva forza e governo. In vista di tutto ciò di consenso si risolvette di mandare in S. Germano due buoni soggetti di Sora, dei quali uno facesse le veci di governatore, e l'altro regolasse le operazioni militari, spedendo ancora, sebbene da Pontecorvo, circa cento persone armate, che a dire il vero si condussero in una maniera molto lodevole.

Mammone ciò nonostante di animo ferino, e portato sempre a far del male, non si quietò perfettamente, e quantunque fusse rimasto a pieno persuaso, che attesa la condotta tenuta dal Padre Abate, e dai Religiosi tutti di Montecasino, niente contro di essi potevasi dire, e molto meno attentare, ciò nonostante in segreto, e per altre strade procurò fargli tutto quel che fusse stato possibile. L'isola di Procida non fu mai occupata dai Francesi, o almeno poco curata. Poi da Palermo era stata spedita della forza e dei ministri, i quali agissero in nome e parte di Sua Maestà, e che tenessero continuamente informato quel governo di quanto mai nel Regno si faceva. Mammone aveva introdotto una comunicazione con quell'isola, e con uno degli anzidetti regi ministri, cui diresse la più volte citata pastorale senza che l'empio

si fusse curato di riferire le circostanze per le quali era nata, e delle quali egli stesso non aveva potuto fare a meno di non persuadersene. Quel ministro a norma delle ricevute istruzioni, e perchè i tempi lo esigevano, la spedì alla Corte in Palermo, cosa che certamente non potè produrre se non idee pessime tanto del Padre Abate, quanto dello intero Monastero, dei quali peraltro perchè aveva sicure antecedenti notizie di sentimenti, e di fatti assai diversi da quel che se li voleva far comprendere, perciò ne fece tanto poco conto, che, assolutamente l'ebbe per disprezzabile, e per certo che non se ne sarebbe più parlato, se Mancini di Atina vedendo fallite tutte le due strade che antecedentemente aveva tentato non avesse risoluto di far l'ultimo colpo con andare personalmente in Palermo per esibire a Sua Maestà (D.P.) una copia della Pastorale. Non è certo, ma neppure è improbabile, che a voce avesse potuto soggiungere delle cose quanto aliene dal vero, pur tuttavia di tal natura, che potendo molto pregiudicare al Padre Abate, ed al Monastero potessero nel tempo istesso influire ai suoi vantaggi, vivendo egli nella lusinga, che per una tal denunzia, senza prima verificarsi, dovesse ottenere uno dei primi impieghi della milizia, giacchè altro merito per ottenerlo ei non aveva se non quello, come abbiamo osservato, di essere stato uno dei più fedeli amici del commissario Mery, e di avere in quella occasione vendute, e disfatte le immense ricchezze che di regio conto si conservavano nel grande Ospedale di Roccasecca. Ma la Maestà del Sovrano, tra le di cui virtù sommamente riluce l'umanità, la giustizia, e la clemenza non precipitò certamente il suo real giudizio, nè operò a seconda delle altrui relazioni. Egli volle che la condotta del Padre Abate, e degli individui tutti di Monte-Casino tenuta nel tempo della rivoluzione, e più l'affare della Pastorale costasse ad evidenza mercè l'informo di più ministri di sua fiducia. Così di fatti fu eseguito. Il consigliere D. Vincenzo Marrano in qualità di visitatore di queste contrade dopo il ritorno delle armi reali fu il primo a prendere la desiderata indagine, che la ridusse ad un formale ben lungo processo, il secondo che direttamente da Sua Maestà ebbe l'istessa commissione fu il Padre Abate della Trappa D. Romualdo Pirelli, destinato visitatore della religione Cassinese in compagnia di due altri Vescovi ed il terzo finalmente fu il consigliere, e commissario di campagna D. Michele de Curtis. Quanto Sua Maestà dietro alle relazioni

u

386

12-

m

Pa-

in-

p10

di tutti e tre gli accennati Commissionati fosse rimasta persuasa della lodevole condotta del Monastero di Montecasino, lo diede a divedere prima coll'ottima accoglienza, che fece al Padre Abate il quale andò in Palermo, dove ebbe l'onore tra gli altri di una lunga udienza della Maestà della Regina, secondo mediante una lettera di S. E. il Cavaliere Acton diretta al testè citato P. Abate della Trappa in risposta alla relazione ordinatagli, colla quale lettera esprimeva la soddisfazione della prefata Maestà Sua, e finalmente in una guisa assai lampante allorguando terminata quella pubblica statua, di cui al principio delle presenti memorie si è detto, e che alli 2 di Novembre dello scorso anno 1803 s'innalzò in Monte Casino nel Chiostro detto delle Statue assieme colle altre che in diversi tempi sono state erette agli Eroi benemeriti del Monastero, il Padre Abate avendone dato parte a S. M. per chiederli il permesso di poterla situare nel luogo destinatoli, la Maestà Sua per organo del Primo Ministro, e Capitan Generale Cavalier Acton si degnò nei seguenti termini farli rispondere — Ill.mo e R.mo signore — Mi sono fatto un dovere di rassegnare a Sua Maestà la domanda di V. S. Illma e Rma di poter disporre il trasporto in cotesto Monastero di Monte Casino della Statua rappresentante la Sua augusta Persona, ch'è stata lavorata in Napoli dallo scultore D. Angelo Brunelli, e la Maestà Sua, grata sommamente ed a Lei ed a' componenti tutti di cotesta esemplare e Religiosa Famiglia, la quale non ha mai smentito i principj della Sua nobile e Sacra istituzione, ha con piacere permesso, che la detta Statua si trasporti, e si situi ove ha Ella designato. Nel Real nome io partecipo a V. S. Illma e Rma per sua intelligenza. Napoli 23 agosto 1853. — Illmo e Rmo signore — Giovanni Acton - P. D. Marino Lucarelli Abate di Monte Casino. - Ecco in qual soddisfacente maniera anche in questo Mondo si calpesta la calunnia, muore l'impostura, e la verità trionfa. Ho dovuto alquanto dilungarmi sull'affare della Pastorale, perchè essendosi per l'altrui livore assai famiggerata, ragion voleva che non già con affettate apologie, ma con i nudi e semplici fatti l'evacuassi. Avendo ciò eseguito, torno all'istoria di quei tempi.

Gli affari dei Repubblicani verso la fine di Maggio cominciarono a cambiar di aspetto. A bocca piena, sebbene più nelle provincie, che nella Capitale, si diceva che attraversando le Calabrie, e passando per 0

16

ij

3

la Puglia si avvicinava in Napoli un poderoso Esercito di Calabresi sotto il Comando di Sua Eminenza il Cardinale Fabbrizio Ruffo, scortato da truppe Inglesi, Moscovite, Ottomane e Portoghesi. Non tanto simili notizie si erano vociferate, che si vide comparire da queste parti il Duca di Roccaromana primo Colonnello di Cavalleria di Sua Maestà, e poi per le imperiose circostanze impiegato nella Truppa della Repubblica, in qualità di Generale in secondo. Egli era fuggito dalla Capitale, ed appena giunto in queste contrade cerziorò le popolazioni sullo stato attuale delle cose nell'atto che incoraggiva ed esortava tutti ad armarsi, e portarsi da lui, giacchè sarebbesi intrapreso l'assedio della Piazza di Capua da lui personalmente diretto. I popoli da principio non vollero prestarci credenza a tal segno che uno dei Capimassa chiamato Antonio Vacca, che aveva commesso le più alte bricconerie, avendo recata la lettera del detto Duca di Roccaromana e lettala pubblicamente, fu ringraziato con più colpi di fucile in S. Germano, e disteso morto in terra, con che stranamente si vidde che uno, il quale per più mesi aveva dominato, ed era stato temuto in forza delle continue bugie che s'inventava, perdè la vita per aver detto la prima volta una verità. Coll'andar del tempo essendosi persuasi della venuta di Roccaromana, con cui moltissimi parlarono, essi si determinarono a seguirlo, per cui tutti li paesi spedirono le masse sotto dei suoi ordini, colle quali ne formò un campo da questa parte di Capua, propriamente nel luogo detto l'Agnena. Fra tutti quei Capimassa, che dovevano occorrere, vi era anche il Mammone di Sora. Costui sì perchè nessuna intenzione ebbe mai di combattere, ma semplicemente di saccheggiare, e di uccidere, e sì ancora perchè vedeva che in faccia a Roccaromana una pessima figura avrebbe fatto, esitò moltissimo per portarsi colla sua gente al blocco di Capua, ma considerando poi, che questo suo rifiuto avrebbe fatto un mal sentire in quel tempo ed in avvenire, si risolvette di andarvi passando per S. Germano, ed alloggiando nel Palazzo Badiale, ove con molti altri suoi compagni fu trattato, cioè da quell'istesso luogo, e da quelle istesse persone, che pochi giorni prima si erano giudicati giacobini, e rei perciò di mille morti.

Il Duca di Roccaromana per quanto facesse e col proprio esempio incoraggisse, non poteva ottenere che tante masse avessero prestato il limitar servizio, e non avessero commesso innumerabili disordini. Da ciò ne avvenne che poco, anzi niente curando di combattere, si diedero alla dilapidazione, ed all'esterminio di quelle infelici campagne, nelle di cui vicinanze si trovavano, come ancora dei circonvicini paesi, i quali furono afflitti da un sordo, e lungo saccheggio. La guarnigione di Capua al contrario, cui noto era il sistema, ed il valore delle masse, una mattina facendo con pochi Dragoni una sortita dalla Piazza, sorpresero il Campo, sbaragliarono le masse, s'impadronirono di tutto quel che vi era, e talmente s'empirono di spavento, che tutti senza neppure voltarsi indietro con una sola corsa andarono a prender fiato nei rispettivi paesi, e tra essi il valoroso Mammone, che rimasto senza un combattente ad un fiato solo giunse confuso, e pien di rossore in Sora. San Germano, e tutti li paesi adiacenti furono di bel nuovo in scompiglio, e la gente abbandonando un altra volta le proprie case si diede alla fuga, come i Religiosi stessi eseguirono dietro alle relazioni di quei perfidi vigliacconi, che per colorire una tanto vergognosa fuga d'unanime consenso riferivano, che numerosa Truppa Francese era uscita da Capua e perchè era inseguita da altra Truppa Inglese, perciò tentava di farsi strada da questi paesi per andarsi a rifugiare nello Stato Romano, mettendo fraditanto a ferro, ed a fuoco tutti quei luoghi per i quali passava. In uno stato di tanta desolazione e terrore si visse fino alla vegnente mattina, allorchè chiaro si conobbe, che queste furono tutte frottole inventate dai fuggitivi, e che come abbiamo detto la fuga fu assolutamente figlia di un panico timore, e vigliaccheria. Le masse istesse se ne avviddero, per cui pian piano andarono riunendosi sotto la direzione dell'istesso Duca di Roccaromana, il quale in poco tempo formò di nuovo il Campo, nel quale perchè si penuriava di carne e di munizione, perciò il Padre Abate gl'inviò delle Vacche, e del molto piombo, scrivendoli, che ad ogni suo ulteriore avviso gli avrebbe spedito altri animali Vaccini, ed altra munizione, nel tempo istesso che si dispose ed effettuì il trasporto di alcuni di quei Cannoni, che esistendo in S. Germano, per la seconda volta erano stati trapanati, e resi aggibili alla meglio. A tutto questo replicate volte il prelodato signor Duca scrisse lettere di ringraziamenti su di quanto operavasi dal Monastero di Monte Casino in favor della Corona, e per la pronta e facile resa della Piazza assediata.

Quanto mai facevasi non era precipitato, nè fuori di proposito. L'ar-

mata Reale sotto il comando del Cardinal Ruffo (che poi fu caratterizzata col nome d'Armata Cristiana, perchè avevano tutti al Cappello oltre la coccarda Reale una Croce bianca) non solo realmente esisteva, ma di fatti il giorno 13 di giugno si avvicinò alla Capitale, e dopo aver sofferto nel Ponte della Maddalena un attacco colle armi Repubblicane, che da circa cento Marinari Moscoviti furono intieramente disfatte, e rese priggioniere, entrò, e s'impadronì di Napoli in una guisa quasi tutta miracolosa, dapoichè tre Calabresi a Cavallo entrarono i primi gridando viva il Rè, ed avendo trovata la prima numerosa guardia Repubblicana nel Reclusorio, ebbero l'abilità di fugarla, e d'impadronirsi dell'Armi. Al momento scorrendo la Città avvenne lo stesso nei moltissimi altri luoghi, nei quali vi era copiosa truppa Civica, che in pochi momenti talmente dileguossi, che non se n'ebbe più notizia. Della miracolosa presa di Napoli non tocca a me, bensì a qualcheduno colà residente di parlarne. Io per non perdere il filo dirò, che fù seguita da un orrendo massacro di paesani, e da un saccheggio pressochè universale di quella vastissima Metropoli. Il Castello del Carmine difeso da Patriotti fù il primo a rendersi alle armi di Sua Maestà, sebbene si fusse detto preso per assalto. Gli altri due Castelli Nuovo, e dell'Ovo difesi anche da Patriotti, dopo piccola resistenza capitolarono con l'istesse Reali arme, colle quali realmente vi erano dei Moscoviti, dei Turchi, degl'Inglesi, e dei Portoghesi, sebbene in piccolissimo numero. Una quantità non indifferente di Patriotti si erano ristretti, e bastantemente fortificati a piedi del Castello S. Elmo. Essi per quanto si disse, furono rifiutati dai Francesi, che erano nel Castello, e ciò non ostante impadronitisi dispoticamente del Monastero dei PP. Martiniani, fecero da là tutta quella resistenza, che potettero, mettendo con le replicate sortite spesse fiate in scompiglio l'intera Città. Il solo testè citato Castello di S. Elmo era difeso da circa 900 Francesi, e perciò lungo tempo resistette all'assedio che se li pose. In questo stato misto di orrori di guerra, di massacri, di saccheggi era la Capitale allorquando la Maestà del Sovrano sotto il comando dell'Ammiraglio Inglese Lord Nelson con una Flotta di 22 vascelli si presentò a vista di Napoli. Non è possibile descrivere quel che avvenne in quella Capitale in simile circostanza. L'immensità del popolo che si affollava verso la marina, le grida di gioja, i non mai interrotti viva il Rè, lo sparo di tutte le artiglierie, ed

il suono continuato delle immense Campane di Napoli, seguito da una brillantissima universale illuminazione nella sera produssero un giubilo, ed una tenerezza tanto grande, quanta era la costernazione, e lo avvilimento del partito Repubblicano, che sebbene ostinato, pur tutta via disperava di potersi più sostenere. Allora fù che tutte le batterie Reali disposte intorno del Castello di S. Elmo, cominciarono un fuoco così terribile, e non interrotto sopra di esso, che non valendo, o pur non volendo più resistere, avendo sollecitamente inalberata bandiera bianca capitolò anch'esso con le armi Reali con una particolar condizione di restituire, e consegnare a Sua Maestà tutti quelli, che erano suoi sudditi, che fin a quel punto falsamente creduto avevano di potersene sortire colle Truppe Francesi, ed insieme con esse uscirsene dal Regno. Passati pochi altri giorni dopo esser state bloccate da circa due mesi le Piazze di Capua, e di Gaeta capitolarono anch'esse, ed ammisero la istessa condizione circa i sudditi di Sua Maestà. La guarnigione di Gaeta a contemplazione che aveva capitolato senza assedio, ma col solo blocco, ottenne di uscire anche con le armi. Intanto tutti li divisati sudditi di Sua Maestà, che erano sotto il Castello di S. Elmo, in Capua, ed in Gaeta, come ancora quelli dei primi trè Castelli di Napoli, che capitolato avevano col Eminentissimo Ruffo, e che avevano ottenuto di uscirsene dai Reali dominj, tutti senza eccezione furono imbarcati, e detenuti a vista della Capitale, e dopo che da tutti costoro alcuni furono scelti, che il governo credette di dover condannare all'ultimo supplizio, i rimanenti dopo la confisca, e sequestro dei beni esiliati dal Regno furono trasportati in diversi parti della Francia.

In mezzo a tante strepitose vicende, Monte Casino non andò esente da ulteriori guasti. Nel sacco memorando della Capitale tra i molti, pubblici e privati luoghi, fù spietatamente saccheggiato il Monastero di S. Sèverino, e Sosio, che nel mese di luglio fù anche per ordine del Governo soppresso, ed indi in agosto dell'anno 1804 di nuovo con onorifico dispaccio di S. M. (D. J.) rimesso. Ora perchè colà a norma delle Monastiche leggi risedeva un individuo di Monte Casino in qualità di Procuratore, perciò il di lui appartamento fù soggetto all'istesso flaggello colla perdita di tutto il mobile, che poco non era, di molte interessantissime carte, ed originali scritture al proprio Monastero appartenenti, e che nella così detta Procura si conservavano a motivo delle

molte liti, che ai luoghi grandi mai mancano. In vista delle quali sciagure il P. Procuratore obbligato a trovarsi altrove l'abbitazione, e spesso a cambiarla, un dispendio non disprezzabile ne avvenne per le grosse piggioni, e per i replicati corredi assai più vasti di quel che abbisognava in S. Severino, dapoichè inabilitati l'individui di Monte Casino a potersi diriggere secondo il solito in S. Severino in occasione d'infermità, o di altri loro bisogni, furono astretti di ricoverarsi ove il suddetto P. Procuratore abbitava per essere così trattati di vitto, e di alloggio, e per essere benanche curati se il bisogno richieduto l'avesse. Il guasto della Procura con tutte le accennate appendici ascese a più migliaja, e così in mezzo ad una nascente gioja, dovè il Monastero suddetto, dietro alle ricevute notizie, sperimentare un dissapore, che eco faceva a quei tanti, cui come abbiamo osservato fù da tanti mesi soggetto.

n

)

1)

1

Tutti gli accennati successi della Capitale portarono un mese e mezzo di tempo. La notizia peraltro dell'ingresso delle arme Reali in Napoli giunse al P. Abate verso li 20 di giugno, val quanto dire sei giorni dopo che avvenne. Appena giunta non volle altro sentirsi, nè altro calcolarsi, ma si diè sfogo a quell'ardore, ed a quell'ansietà, colla quale da tanto tempo si stava attendendo. Sollecitamente dunque dal Monastero anche per annunziarla a tutto il vassallaggio, ed agli altri stati limitrofi si diedero tutti quei segni di giubilo, che erano convenienti, ed in qualche modo proporzionati ad un così fausto, e desiderato avvenimento. Furono questi esternati con spari, illuminazioni replicate, continuato suono di campane, e con delle limosine, che per mezzo dei Parrochi della città si fecero distribuire alle persone più bisognose. In tal guisa ad esempio di Monte Casino tutti gli altri luoghi procurarono di fare lo stesso, e così dopo tanti mesi di continui malanni ripristinossi la gioia, ed il coraggio negli oppressi animi di tante popolazioni; del che il P. Abate per dare un più luminoso segno in un giorno festivo stabilì di collocare solennemente e personalmente la Croce nel largo di S. Germano detto del Mercato nel luogo appunto ove per pochi giorni esistette l'Albero rivoluzionario. A tale effetto avendo passato l'ordine al Clero, ed alla Città si trasferì nella Chiesa colleggiata ove Pontificalmente assistette alla gran Messa, terminata la quale fece una lunga omilia al Popolo colà affollato animandolo a secondare le operazioni del legittimo governo, e dare anch'esso segni di consolazioni, e di pubblica gioia, e ad inalzare da per tutto la Sacra Croce in memoria, e ringraziamento della segnalatissima già ricevuta grazia del ritorno di Sua Maestà. Appena terminata detta Omelia si cantò il solenne Inno Ambrosiano, che antecedentemente si era cantato nella Cattedrale di Monte Casino, ed indi colla medesima solennità, e processionalmente portando la Croce con le sue mani la situò nel luogo indicate, e propriamente sù di un'alta colonna ivi a bella posta piantata, come tutt'ora si vede, venendo il tutto accompagnato da nuovi spari, suono di Campane, e da universali voci di giubilo.

Così si visse fino alla fine di luglio, verso il qual tempo si diresse a queste parti D. Giov. Battista Rodio Patrizio, e Dottore di Catanzaro. Egli col grado di Tenente Colonnello dei Reali Eserciti, ed in qualità di Comandante la vanguardia per la spedizione di Roma fu spedito dall'Eminentissimo Ruffo con qualche migliaro di Calabresi, e con una corrispondente artiglieria colla insinuazione di unire tutta quella gente che li fusse riuscito, e quindi incaminarsi per la volta di Roma, disponendosi in tal guisa la conquista di Roma, e dello Stato Romano occupato ancora dalle arme francesi, avendo Sua Maestà determinato mandarvi consecutivamente della molta truppa di linea, come difatti avvenne, giacchè alla metà di settembre passò per S. Germano il Tenente Generale de Bouchard con una imponente colonna, ed indi ai principj di ottobre il Maresciallo Acton, il Brigadiere Luparano col suo Reggimento di Cavalleria, e da circa mille Moscoviti comandati da un Colonnello dell'istessa Nazione, che accamparono al di sotto la Terra di Cervaro. Ora la Truppa di Rodio, che in effetto era una semplice Massa fù la prima, che in nome, e parte di Sua Maestà qui capitò dal principio della rivoluzione fino a quel punto. Quindi fù che si attendeva con tutta quella ansietà e trasporto, che trovar si poteva in un popolo desideroso tanto del ritorno della prelodata Maestà Sua, e premoroso di veder così mettersi freno all'anarchia regnante, ed alle speranze dei mali intenzionati, poichè tutte le Masse che tanta inquietudine recavano ai propri paesi non potevano fare a meno di non unirsi alla regolata Truppa, che come si è detto, in nome del Rè a queste parti si diriggeva. Perlochè il P. Abate ansioso più degli altri di estrinsecare il suo giubilo, e di dare un luminoso risalto a quanto mai dall'anzidetta Truppa sperar si poteva in rapporto alla pubblica tranquillità, ed al

buon ordine, passò l'ordine al Clero, alla Città, ed ai Galantuomini tutti di S. Germano, acciò con tutta la possibile gala fussero stati pronti ad ogni chiamata. Difatti appena che dalla punta della lunga strada verso Napoli si viddero sventolare le bandiere della Truppa di Rodio, inalberatasi la Croce il P. Abate in rocchetto seguito dai Religiosi, dai Canonici della Città, e da un immenso popolo andò ad incontrarla in molta distanza. Poi fermatasi la Truppa, dopo di aver complimentato da parte sua e di tutti gli altri il Comandante, che intenerito dall'espressioni e da una vista tanto piacevole, non potè frenare le lagrime, l'accompagnò fino alla Chiesa Collegiata nella quale sì a lui, che alla sua Truppa diè la solenne benedizione col Venerabile. Terminata la funzione Rodio si trasferì nel Palazzo Badiale assieme con tutta l'uffizialità, che numerosa era, a motivo che a quell'epoca le dragoni, i galloni, ed i ricami non si davano da Sua Maestà, ma dall'arbitrio di ciascheduno, sebbene tanto valessero, quanto la persona che se l'appropriava; al qual disordine in seguito badò il Governo, togliendo così la confusione, che introdotta si era nell' Esercito Reale di Masse colla Truppa di Linea, di Soldato semplice, coll'uffiziale Veterano, e tal volta di paesani cogli stessi Generali.

ij

)

)

Traditanto, ad onta del Monastero, e del Palazzo Badiale saccheggiato, Rodio con tutta la numerosa comitiva fu decentemente, e con sua soddisfazione alloggiato, e trattato per lo spazio di sei giorni, che tra S. Germano, e Monte Casino egli si trattenne. Durante tal sua dimora diede molte disposizioni per ripristinare l'antico Governo Monarchico, e per abbattere l'anarchia, che aveva piantato delle profonde radici a danno dei benestanti, dei galantuomini, e dell'umanità tutta. Allora fù, che avendo diretto un proclama a tutte le popolazioni dello Stato Cassinese, il Monastero riprese l'esercizio delle sue giurisdizioni, destinando sul momento il Governatore di S. Germano, e suo stato, che fù quell'istesso, che circa due mesi fa spedito aveva Mammone da Sora come dicemmo. Erasi egli condotto assai bene durante quel tempo, e dato aveva dei segni non equivoci di costumi lodevoli, e di somma perizia nel mestiere, e perciò il P. Abate non esitò a spedirgli le consuete lettere patentali, nell'atto che essendosi fatta venire una numerosa squadra di coraggiosi Armizzeri, la giustizia cominciò di nuovo ad esercitarsi, sebbene con quella lentezza, che dalle attuali circostanze era indissolubile

I

a riflesso che un popolo armato, e che ha per molto tempo vissuto in balia di se stesso, difficilmente puol di botto restituirsi alla soggezione. ed al dovere, conoscendosi per esperienza, che quanto facile si è di armare un popolo, altrettanto difficile, lungo e scabroso è poterlo disarmare. L'altra cosa alla quale con somma premura si applicò Rodio fu quella di sistemare la sua Truppa, che a dire il vero abbisognava di cavalli, di armi, di vestiario, di viveri, e di denaro. Egli da principio emanò un ordine, con cui assicurava, che tutti li Municipalisti, e quelli ancora, che esercitato avessero altr'impieghi Repubblicani potevano in raggione dell' impiego transiggersi con denari, rimanendo in tal guisa assoluti. In vista di ciò si affollarono tanto gli uni che gli altri sborsando delle grosse somme proporzionate alla carica esercitata, alle proprie finanze, ed alle sofferte disgrazie. In tal maniera cominciossi a formare la Cassa Militare, che posteriormente vieppiù s'ingrossò mercè le volontarie offerte di ciascun particolare, tra quali per esser di esempio, e di sprone il primo fu Monte Casino, che cacciando, come suol dirsi forza dall'istessa debolezza, presentò ducati 500 che dal Comandante suddetto furono con estremo piacere ricevuti, avanzando al P. Abate una compitissima lettera di ringraziamento tanto per il denaro, che per tutt'altro, si era fatto per incaminare, ed agevolare le sue operazioni suggellando la lettera coll'impronto Reale, che seco portava, e di cui si serviva in tutte le carte, ed in tutte le occasioni.

Rodio finalmente partì da S. Germano dirigendosi per la volta di Sora, ove giunto non incontrò quell'applauso, che riscosso aveva in S. Germano. Mammone insuperbito dalle sue crudeltà, e dall'ascendente che in forza di esse aveva preso sù tutti li vicini paesi del Regno, e dello Stato Romano, aveva avuto la temerità di dire anticipatamente, che le Arme Reali non sarebbero entrate in Sora, se prima Sua Maestà non avesse domandato, ed egli non glie ne avesse accordato il permesso. Quindi è che tenendo a sua divozione più di 500 villani armati, che gli avevan servito da Sicarj, e che egli abbondevolmente pagava mercè i saccheggi, e le uccisioni, che si permetteva, credette per mezzo ancora di altri suoi Fratelli di contrastare a Rodio, ed alla sua armata l'ingresso in Sora. Ivi quel giorno istesso restituito si era il Vescovo del Luogo Monsignor Colajanni, cioè quel degno Prelato, che in tempo della controrivoluzione volendosi opporre alla barbarie di Mammone, aveva

incontrato l'istessa sorte dell'Abate di Monte Casino, avendo anch'egli meritato la taccia di Giacobbino da Mammone, i di cui furori volendo evitare fù costretto uscire dalla sua residenza, e tenersi fino a quel tempo celato in un lontano paese. Egli come si è detto, all'avvicinamento della Truppa Reale si restituì in Sora, e buono fù che là si fusse trovato, poichè con i suoi talenti, e con i suoi savi consigli diresse le operazioni di Rodio in guisa da impedire, sebbene a stenti, e con pericolo uno scempio, che immancabilmente sarebbe avvenuto in Sora in quella giornata. Allora fù, che il governo avendo penetrato tutto ciò, e tutti gli antecedenti misfatti commessi dallo scelerato Mammone, ne ordinò l'arresto con quello ancora dei suoi Fratelli, e di un iniquo suo paesano, che servito l'aveva da Consultore, gittandolo in poco tempo in quell'oceano di crudeltà e barbarie. Mammone fù subito carcerato, e dopo varie peripezie di fuga, e di nuovo arresto, l'ultimo del quale avvenne in Gaeta per mano del Comandante di quella Piazza Sua Altezza il Principe di Filystad, morì in Napoli nel Carcere a guisa di un cane privo di ajuti spirituali, e temporali, che per effetto di disperazione costantemente ricusò. Il Consigliere e gli altri Fratelli perpetuamente fuggiaschi s' ignora che fine abbiano fatto, sebbene al momento si sente che qualcheduno di essi sia nella patria. Comunque sia, possa il Cielo mai più produrre un mostro di simil fatta, e la vita di un empio non più veduto al Mondo serva di esempio agli altri, onde vedendo a qual grado d'iniquità possa giungere un uomo, contemplino il loro niente, e battano strade affatto diverse da quelle che per poco tempo battè quel cannibale abborrito dal Cielo, e dalla Terra.

ij

ņ

In quel tempo tanto il Padre Abate, che il Padre Cellerario si portarono in Napoli ad onta dei timori e dei quasi sicuri pericoli, poichè la Piazza di Capua era tuttavia assediata. Essi per altro non poterono dispensarsene. Si trattava che l'Abate come Primo Barone del Regno ed Ordinario di una vasta Diocesi dovevasi presentare e complimentare insieme Sua Maestà, che era a bordo della Comandante Inglese, locchè felicemente li venne fatto di eseguire riscotendone la compiacenza del Re, e degli altri signori, che erano in sua compagnia, ed inoltre il Padre Cellerario doveva provedere per il Monastero saccheggiato tutto ciò che indispensabile era per il vitto, e per il dormire di quei molti Religiosi, di che fin allora con una invidiabile pazienza avevano

penato. Si fece quel tutto che fu possibile, supplendosi alla miseria di quei tempi colla docilità e sana riflessione degl'individui del vasto luogo, che gradatamente andò prendendo l'antico suo sistema.

Fin qui per quel che riguarda principalmente le dolorose vicende alle quali Monte Casino fu soggetto nei giorni 10, 11 e 12 di maggio 1799 con tutte le circostanze che precedettero, e seguirono quelle tre famose memorande giornate, per le quali il Monastero in ogni anno alli 10 maggio ha stabilito coll'esposizione del Venerabile una perpetua commemorazione in rendimento di grazie all'Altissimo per averlo salvato dalla distruzione di cui fu in pericolo in quei fatali momenti, e per ottenere che mai più simil cosa avvenga. Se si volesse proseguire la storia, resterebbe a dire del passaggio di numerose altre masse dirette dal Duca di Roccaromana, che non poco interesse, e travaglio diedero al Monastero, della disfatta data dai Francesi alle Truppe di Rodio, che da Frascati velocemente si ritirarono in Sora, ed in S. Germano, della presa di Roma in forza di semplice capitolazione, che dal Monastero anche con pubblici segni venne solennizzata, e più di ogni altro dovrebbe parlarsi della Campagna di Siena, che nell'andare portò nuovo passaggio di Truppe e di Generali nel Badial Palazzo alloggiati, e nel ritorno un nuovo accantonamento. E però di tutte queste cose, e di altre ancora credo non doverne far menzione, sì perchè furono di corta durata e di poco momento a fronte di quanto finora si è accennato, e sì perchè appartenendo piuttosto alla storia del Regno, che alle sciagure del Monastero, se ne parlassi mi allontanerei dallo scopo prefisso; dapoichè le presenti memorie, comunque siano scritte, non sono state per altro fine compilate, se non per tramandare ai Posteri la notizia di una delle più terribili scosse che abbia dalla sua fondazione ricevuto il Sacro e Real Monastero di Monte Casino.

### CRONOLOGIA DEGLI ABATI DI MONTECASSINO

San Benedetto dall'anno 529 all'anno 543 <sup>1</sup> San Costantino

San Simplicio

Vitale

Di De-

ri.

pi

n

18

Bonito dall'anno ... all'anno 589<sup>2</sup>

Abati cassinesi che governarono il monastero lateranense.

Valentiniano

Gregorio

Teodoro ... circa il 600

Giovanni

Leone

Orso

Agapito

Leone

Giovanni

Romano

Teofilo Adriano

¹ Intorno all'anno in cui san Benedetto fondò la badia, vedi vol. I, pag. 8, nota. Intorno poi all'anno di sua morte sono discordanti gli antichi scrittori; e, sebbene io abbia seguito il parere del Muratori (Ann. d'It.) nella narrazione del primo libro di questa storia, tuttavolta parmi che la sentenza del Mabillon e di altri sia più probabile: questi affermano essere avvenuta la morte del santo nell'anno 543.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ignorasi il tempo del governo di ciascuno di questi primi successori di san Benedetto. Bonito cessò di governare con la rovina del monastero arrecata dai Longobardi. Vedi vol. I, pag. 21, nota 3.

<sup>8 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO - Vol. IV.

## Abati di Montecassino.

| Petronace da B  | rescia dall'ar | nno 7.18 | all'anno | 751 .             |
|-----------------|----------------|----------|----------|-------------------|
| Ottato          | n              | 751      | "        | 760, 4 giugno     |
| Ermete          | 77             | 760      | ,,       | fino ai 18 luglio |
| Graziano        | n              | 760      | n        | 764, 22 agosto    |
| Tomichio        | n              | 764      | n        | 771, 25 gennaio   |
| Potone          | 77             | 771      | n        | 778, 22 agosto    |
| Teodemaro       | n              | .:.      | n        | 797               |
| Gisulfo         | ,,             | 797      | n        | 817, 24 dicembre  |
| Sant'Apollinare | θ "            | 817      | ,,       | 828, 27 novembre  |
| Deusdedit       | n              | 828      | n        | 834, 9 ottobre    |
| Ilderico        | "              | 834      | n        | 834, 26 ottobre   |
| Autperto        | 77             | 834      | "        | 837, 20 febbrajo  |
| Bassaccio       | "              | 837      | 77       | 856, 17 marzo     |
| San Bertario    | 4 7            | 856      | n        | 884, 22 ottobre   |
|                 |                |          |          |                   |

#### Abati cassinesi del monastero di Teano.

| Angelario   | dall'anno | 884 | all'anno 889, | '5 dicembre |
|-------------|-----------|-----|---------------|-------------|
| Ragembrando | ŋ         | 890 | , 899,        | 6 novembre  |
| Leone       | n         | 900 | , 915,        | 17 agosto   |
| Radelchi    | n         | 915 | , 926         |             |

#### Abati cassinesi del monastero di san Benedetto di Capua.

| Giovanni I       | dall'anno | 926  | all'anno | 934, 31 marzo    |
|------------------|-----------|------|----------|------------------|
| Adelperto        | ,         | 934  | n        | 942, 21 dicembre |
| Baldovino        | 77        | 943  | ,        | 947              |
| Majepolto        | n         | 948  | n        | 949 ottobre      |
| Aligerno         | n         | 949  | "        | 986, 23 novembre |
| Mansone          | n         | 986  | 77       | 996, 8 marzo     |
| Giovanni II      | n         | 996  | 27       | 997, 14 marzo    |
| Giovanni III     | n         | 997  | "        | 1001             |
| Docibile         | *         | 1001 | n        | ,                |
| Giovanni III     | n         | 1001 | 77       | 1010             |
| Giovanni Rotondo | "         | 1010 | <b>"</b> | 1011             |
| Atenolfo         | ,         | 1011 | ,,       | 1022, 30 marzo   |

| Teobaldo              | dall'ann | o 1022 | all'anno | 1035, 3 giugno     |
|-----------------------|----------|--------|----------|--------------------|
| Basilio               | 77       | 1036   | 77       | 1038               |
| Richerio              | 77       | 1038   | ,,       | 1055, 11 dicembre  |
| Pietro I              | 77       | 1055   | 77       | 1057, 20 maggio    |
| Federico di Lorena    | "        | 1057   | "        | 1058               |
| Desiderio             | 77       | 1058   | n        | 1087, 16 settembre |
| Oderisio I di Sangro  | 77       | 1087   | n        | 1105, 5 dicembre   |
| Ottone                | "        | 1105   | "        | 1107, 1 ottobre    |
| Brunone vescovo di S  | egni "   | 1107   | n        | 1111               |
| Gerardo               | 77       | 1111   | 77       | 1123, 18 gennaio   |
| Oderisio II           | 77       | 1123   | 77       | 1126, 30 agosto    |
| Nicola I              |          | 1126   | 77       | 1127, 10 luglio    |
| Signoretto            | 77       | 1127   | 77       | 1137, 4 febbraio   |
| Rainaldo Toscano      | 77       | 1137   | "        | 1137               |
| Guibaldo              | 77       | 1137   | 77       | 1137               |
| Rainaldo II da Collem | ezzo "   | 1137   | 77       | 1166, ottobre      |
| Theodino              | 77       | 1166   | "        | 1167, 14 settembre |
| Egidio                | 77       | 1168   | 77       | 1168               |
| Pietro (come Decano   | ) "      | 1166   | 77       | 1170               |
| Domenico              | 77       | 1171   | 77       | 1174, 25 aprile    |
| Pietro II             | 77       | 1174   | 77       | 1186, 8 luglio     |
| Roffredo              | 77       | 1188   | **       | 1209, 30 maggio    |
| Pietro II             | 77       | 1174   | 77       | 1211, 28 gennaio   |
| Roffredo              | n        | 1188   | "        | 1215, ottobre      |
| Pietro III            | 77       | 1219   | 77       | 1227, 21 luglio    |
| Adenolfo              | . 77     | 1231   | n        | 1236, 28 luglio    |
| Stefano I             | 77       | 1236   | 77       | 1239, gennaio      |
| Landenolfo Sinibald   | ) "      | 1239   | "        | 1247, gennaio      |
| Pandolfo              | 77       | 1247   | 77       |                    |
| Stefano II            | 77       | 1249   | 77       |                    |
| Nicola II             | 77       | 1251   | n        |                    |
| Riccardo              | 77       |        | 77       |                    |
| Theodino              | 77       |        | 77       |                    |
| Bernardo I            | n        | 1264   | 77       | 1282, 4 a prile    |
| Tommaso I             | n        |        | 77       | • • • •            |
| Ponzio                | 77       | 1293   | 77       | • • • •            |

| Angelario                         | dall'anno | 1294 | all'anno |      |
|-----------------------------------|-----------|------|----------|------|
| Bernardo II                       | n         |      | 77       |      |
| Bernardo III                      | 77        | 1296 | 77       |      |
| Gerardo                           | 77        | 1298 | "        |      |
| Bernardo IV                       | n         |      | 77       |      |
| Tommaso II                        | 77        | 1304 | "        |      |
| Marino                            | 77        | 1306 | 77       | 1313 |
| Isnardo                           | "         |      | 77       | 1319 |
| Oddone Patriarca (Amministratore) | n         | 1323 | n        | 1326 |

# Abati di Montecassino vescovi.

| Raimondo Francese d | lall'anno | 1326 | all'anno | 1340, 25 luglio   |
|---------------------|-----------|------|----------|-------------------|
| Guido Francese      | 77        | 1340 | "        | 1341, 2 agosto    |
| Richerio Francese   | 77        | 1341 | 77       | 1343, 27 febbraio |
| Stefano Francese    | 77        | 1343 | 77       | 1345, 13 febbraio |
| Guglielmo Francese  | 77        | 1345 | 77       | 1353, 20 giugno   |
| Francesco Italiano  | "         | 1353 | 77       | 1355              |
| Angelo I Italiano   | 77        | 1355 | n        | 1357              |
| Angelo II Italiano  | 7         | 1357 | n        | 1363, agosto      |
| Angelo III Italiano | 77        | 1363 | n        | 1366, 9 maggio    |

#### Abati di Montecassino monaci.

| Andrea da Faenza | dall'anno | 1370 | all'anno | 1373, 18 settembre |
|------------------|-----------|------|----------|--------------------|
| Pietro IV        | "         | 1374 | 77       | 1395, 4 giugno     |
| Errico           | 77        | 1396 | 77       | 1414               |
| Pirro            | 77        | 1414 | n        | 1441               |
| Antonio          | "         | 1446 | 7        | 1454               |

#### Abati commendatari.

| Ludovico Scarampa dall'   | 'anno | 1454 | all'anno | 1465, | 26 | marzo    |
|---------------------------|-------|------|----------|-------|----|----------|
| Paolo II, sommo pontefice | ) "   | 1465 | "        | 1471, | 27 | luglio   |
| Giovanni d'Aragona        | n     | 1471 | "        | 1485, | 19 | ottobre  |
| Giovanni de' Medici       |       | 1486 |          | 1504. | 1  | dicembre |

|                                     | dall'anno | all'anno |           |
|-------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| D. Bernardo Ferrajolo da Napoli     | 1577      | 1580     | maggio    |
| D. Desiderio da Brescia             | 1580      | 1585     | maggio    |
| D. Bernardo Ferrajolo da Napoli     | 1585      | 1587     | gennaio   |
| D. Egidio Garnicola da Matelica     | 1587      | 1589     | maggio    |
| D. Andrea da Sessa                  | 1589      | 1590     | maggio    |
| D. Girolamo de' Bruggi da Perugia   | 1590      | 1595     | maggio    |
| D. Basilio da Brescia               | 1595      | 1596     | settembre |
| D. Vittorino d'Anso d'Aversa        | 1597      | 1598     | maggio    |
| D. Zaccaria da Modena               | 1598      | 1599     | maggio    |
| D. Ambrosio Rastellini da Puppio    | 1599      | 1602     | dicembre  |
| D. Desiderio da Monreale            | 1603      | 1604     | dicembre  |
| D. Gregorio da Castiglione          | 1605      | 1608     | agosto    |
| D. Paolo da Cosenza                 | 1608      | 1609     | ottobre   |
| D. Onorato Scalisi da Palermo       | 1609      | 1614     | aprile    |
| D. Isidoro Agresti da Parma         | 1614      | 1617     | aprile    |
| D. Paolo Scotti da Parma            | 1617      | 1621     | maggio    |
| D. Bernardino Saivedro da Trani     | 1621      | 1624     | dicembre  |
| D. Simplicio Caffarelli             | 1625      | 1628     | dicembre  |
| D. Paolo Scotti da Parma            | 1628      | 1630     | dicembre  |
| D. Angelo Grassi da Fondi           | 1631      | 1631     | dicembre  |
| D. Paolo Camillo Casati da Piacenza | a 1632    | 1634     | dicembre  |
| D. Desiderio Petronio dalle Fratte  | 1635      | 1639     | dicembre  |
| D. Severino de Fusco da Castelforte | 1640      | 1645     | maggio    |
| D. Andrea Arcioni da Parma          | 1645      | 1647     | dicembre  |
| D. Desiderio Petronio               | 1648      | 1649     | luglio    |
| D. Domenico Quesada da Napoli       | 1650      | 1653     | dicembre  |
| D. Carlo de Mauro da Aversa         | 1654      | 1657     | marzo     |
| D. Angelo della Noce da Sorrento    | 1657      | 1661     | maggio    |
| D. Anastasio Perrone da Napoli      | 1661      | 1665     | aprile    |
| D. Angelo della Noce                | 1665      | 1669     | aprile    |
| D. Mauro Cesarini da Nola           | 1669      | 1675     | aprile    |
| D. Severino Pepe da Napoli          | 1675      | 1680     | aprile    |
| D. Andrea Diodato da Napoli         | 1680      | 1681     | maggio    |
| D. Sebastiano Biancardi da Milano   | 1681      | 1687     | aprile    |
| D. Andrea Diodato                   | 1687      | 1693     | aprile    |

Abati di Montec assino della congregazione cassinese.

|                                    | dall'anmo | all'anno |           |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| D. Eusebio Fontana da Modena       | 1505      | 1506     | maggio    |
| D. Zaccaria Castagnola da Padova   | 1506      | 1509     | maggio    |
| D. Graziano da Milano              | 1509      | 1510     | settembre |
| D. Ignazio Squarcialupi da Firenze | 1510      | 1516     | dicembre  |
| D. Vincenzo Risi da Napoli         | 1517      | 1518     | dicembre  |
| D. Teofilo Placenti da Milano      | 1519      | 1520     | maggio    |
| D. Ignazio Squarcialupi da Firenze | 1520      | 1521     | dicembre  |
| D. Ludovico Triulzi da Milano      | 1521      | 1522     | maggio    |
| D. Giustino Harbes Spagnuolo       | 1522      | 1523     | dicembre  |
| D. Ignazio Squarcialupi da Firenze | 1524      | 1526     | dicembre  |
| D. Crisostomo d'Alessandro da Napo | li 1527   | 1531     | maggio    |
| D. Agostino Bonfili da Padova      | 1531      | 1533     | maggio    |
| D. Crisostomo d'Alessandro da Napo | oli 1533  | 1538     | maggio    |
| D. Geronimo da Monte Rosso         | 1538      | 1539     | maggio    |
| D. Ignazio da Genova               | 1539      | 1541     | maggio    |
| D. Geronimo Scloccheto da Piacenz  | a 1541    | 1546     | maggio    |
| D. Lorenzo Zambello da Modena      | 1546      | 1549     | maggio-   |
| D. Geronimo Scloccheto da Piacenz  | a 1549    | 1551     | maggio    |
| D. Innocenzo Nicolai da Novara     | 1551      | 1554     | maggio    |
| D. Geronimo Calcini da Pavia       | 1554      | 1555     | maggio    |
| D. Isidoro Montegazzi da Piacenza  | 1555      | 1556     | maggio-   |
| D. Ignazio Vicani da Napoli        | 1556      | 1559     | maggio-   |
| D. Angelo de' Faggi da Castel di   |           |          |           |
| Sangro                             | 1559      | 1564     | maggio.   |
| D. Ignazio Vicani da Napoli        | 1564      | 1565     | maggio    |
| D. Angelo de' Faggi da Castel di   |           |          |           |
| Sangro                             | 1565      | 1568     | maggio    |
| D. Bernardo Adamo d'Aversa         | 1568      | 1570     | maggio    |
| D. Mattia Mattaleja da Legnasco    | 1570      | 1572     | maggio:   |
| D. Angelo de' Faggi da Castel di   |           |          |           |
| Sangro                             | 1572      | 1575     | maggio    |
| D. Geronimo Gersale da Cosenza     | 1575      | 1577     | maggio    |

|                                       | dall'anno | all'anno |             |
|---------------------------------------|-----------|----------|-------------|
| D. Severino Pepe                      | 1693      | 1697     | agosto      |
| D. Ippolito Penna da Napoli           | 1697      | 1704     | aprile      |
| D. Gregorio Galisio da Napoli         | 1704      | 1717     | agosto      |
| D. Niccolò Ruggi da Salerno           | 1717      | 1722     | agosto      |
| D. Arcangelo Brancaccio da Napoli     | 1722      | 1725     | aprile      |
| D. Sebastiano Gadaleta da Trani       | 1725      | 1731     | maggio      |
| D. Stefano di Stefano da Napoli       | 1731      | 1737     | maggio      |
| D. Ildefonso del Verme da Napoli      | 1737      | 1737     | maggio      |
| D. Sebastiano Gadaleta                | 1739      | 1745     | maggio      |
| D. Antonio Capece da Napoli           | 1747      | 1751     | maggio      |
| D. Giovanni Maria Ragossa da Gaeta    | 1751      | 1753     | dicembre    |
| D. Marino Migliarese da Pozzuoli      | 1754      | 1760     | aprile      |
| D. Domenico Favilla da Napoli         | 1760      | 1766     | aprile      |
| D. Aurelio Parisio da Cosenza         | 1766      | 1772     | maggio      |
| D. Rinaldo Santomagno da Salerno      | 1772      | 1778     |             |
| D. Domenico Favilla                   | 1778      | 1780     |             |
| D. Prospero de Rosa da Napoli         | 1781      | 1787     |             |
| D. Tommaso Capomazza da Pozzuoli      | 1788      | 1793     |             |
| D. Prospero de Rosa                   | 1793      | 1797     |             |
| D. Marino Lucarelli da Aversa         | 1797      | 1804     |             |
| D. Aurelio Visconti da Taranto        | 1804      | 1816     |             |
| D. Giuseppe Del Balzo da Napoli       | 1817      | 1821     |             |
| D. Luigi Bovio da Bitonto             | 1821      | 1828     |             |
| D. Giacomo Diez da Augusta            | 1828      | 1834     |             |
| D. Celestino Gonzaga da Napoli        | 1834      | 1840     |             |
| D. Matteo Morso da Palermo            | 1840      | 1840     |             |
| D. Giuseppe Frisari da Bisceglie      | 1841      | 1849     |             |
| D. Michelangelo Celesia da Palermo    | 1850      | 1858     |             |
| D. Simplicio Pappalettere da Barletta | 1858      | 1864     |             |
| D. Carlo M. De Vera da Napoli         | 1863      | 1871     | 23 dicembre |
| D. Nicola d'Orgemont da Napoli        | 1872      |          |             |



# APPENDICE



#### DEL CULTO RELIGIOSO

DA PRESTARE

#### AL PONTEFICE URBANO II1

Non è alcun dubbio intorno alla fama di santità goduta da papa Urbano II, non solo dopo la sua morte, ma anche in vita. Le sue virtù veramente eroiche, e come monaco di san Benedetto, e come romano pontefice, nel tutelare la libertà della Chiesa contro la prepotenza dei laici, la costanza con cui continuò l'opera di san Gregorio VII, tollerando persecuzioni per la giustizia, gli conciliarono la venerazione dei coevi e dei posteri. In guisa che nelle cronache e nelle scritture papali il suo nome è sempre congiunto con le parole di santo, di beato, di santissimo. Ma queste parole di papa Pasquale II successore di Urbano: Urbani doctrina et vita quam sancta, quam grata Deo extiterit exitus profecto melior adprobat, mi sembrano definienti la sua santità intorno al culto da prestarglisi nella Chiesa. Infatti così la sentirono i fedeli, i quali incominciarono a frequentare con venerazione il sepolcro

(Nota dell'Ed.)

¹ Nel I capitolo del IV libro di quest'opera (vol. II, pag. 1-5 e 211-13) è detto della creazione di questo papa, e riferita una sua bolla intorno al corpo di san Benedetto in Montecassino. Ci è sembrato quindi opportuno il ripubblicare qui in appendice questo scritto. In tal modo non vi è lavoro del nostro autore che non sia stato compreso in questa raccolta completa delle sue opere.

di lui, come narra il Baronio. La qual frequenza o culto non trovo che fosse dall'ecclesiastica potestà vietato, anzi trovo che Iddio l'approvasse coi miracoli che vi avvennero.

L'abate Guiberto, uomo, secondo afferma il Ruinart, i minime credulus et a religione muliebri multum alienus, narra: 2 Defuncto enim ac sepulto eo (Urbano), sicut succedens ei Ostiensis Episcopus ait, cum plurima signa jam fierent, adstitit quidam sepulcro illius juvenis, et membrorum damnum sibi imprecatus est, si per Urbani merita... signum unquam factum fuerit ac fieret. Necdum pedem e loco extulerat, cum officio sermonis amisso et altero laterum paralysi intercurrente correpto, postridie Urbani virtutum testimonia mortuus ipse perhibuit. Lo stesso miracolo è narrato dall'autore dell'antica cronaca presso il Du Chêsne. <sup>3</sup> Il qual miracolo non fu il primo, affermando Guiberto: dum plurima jam signa fierent; nè fu rigettato da uomini dottissimi, come il Gaetani, abate cassinese, 4 ed il Mabillon. 5 Le virtù di Urbano e la sua preziosa morte, di cui fa testimonio il successore Pasquale II, ed i miracoli furono la triplice ragione, 6 per cui incominciarono i fedeli a tenerlo per santo ed incominciarono necessariamente ad onorarlo con culto liturgico. 7 Il primo che accenna a quanto affermo, si è quell'Adalferio coevo di Urbano, il quale dubitativamente dice della santità di Urbano come oggetto di culto. Adalferio negli atti di S. Nicola Pellegrino 8 scrive: Cum romanae Sedis secundus, forte Sanctus, gloriosissimus Urbanus... Le parole forte Sanctus hanno un gran valore, secondo che pare a me; imperocchè la voce dubitativa forte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> B. Urbani PP. II Vita, p. 329.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Initio libri secundi Historiae Hyerosolimitanae.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cap. VIII.

<sup>4</sup> Comm. in Vita Gelasii II.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Annales O. S. B. 1099, pag. 406.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Quotquot post laudabile heroicarum virtutum exercitium pretiosa in conspectu Domini morte mortui sunt, et miraculorum gloria post obitum floruerunt sunt Canonizationis subiectum (Bene: XIV *De Serv. Dei Beatif.* Tom. 1, lib. 1, cap. 14°, n. 1, pag. 68).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Maximopere decet, ut qui Sanctus est apud Deum, sanctus etiam ab hominibus habeatur (Ibi. Tom. 1, lib. 1, cap. 13, n. 2, pag. 61).

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pars secunda cap. 1. Bolland, 11 giugno.

mi mostra, che non accenna solo a singolare integrità di vita, oggetto di universale venerazione; ma a vita già beatificata, oggetto di religioso culto. Certamente Adalferio, chiamando innanzi Urbano opere et doctrina praepotens, et eloquentiae fonte redundans, Apostolorum et Apostolicorum vestigia prosequens, non poteva dubitare della santità di Urbano, quasi incerto, che fosse o no degno di venerazione; dubitava bensì se fosse ancora stato dichiarato santo dall'ecclesiastica podestà e degno di culto.

Ma se dubita lo scrittore degli atti di S. Nicola Pellegrino della santità di Urbano, come materia di culto, Donnizzone lo afferma nel suo poema intorno alla vita della Contessa Matilde: <sup>1</sup> Aureus Antistes color optimus extitit iste — Scilicet Urbanus Sanctis merito sociatus. Questa sentenza non accenna solo alla opinione, che si portava della santità di Urbano, ma ad un fatto ripetuto giusto (merito), per cui quel papa fu annoverato fra i santi. E poichè questo non poteva farsi che dall'autorità della Chiesa, è a dire, che una sentenza che permettesse il culto di Urbano, o un fatto fosse avvenuto, da cui lecitamente se ne potesse argomentare il permesso.

Ed è da avvertire che la voce sociatus non è usata a caso dal monaco Donnizzone: egli l'adopera per significare proprio lo ascrivere alcun uomo di singolare virtù al novero dei già pervenuti alla gloria della Chiesa trionfante. Infatti lo stesso Donnizzone conferma nel capitolo seguente il già detto intorno alla ascrizione di Urbano tra i santi: Post annos binos Urbanus erat quod ab isto — Sacculo portatus coelique choro sociatus.

Quest'aperta confessione di Donnizzone, che Urbano fosse stato messo nel catalogo dei santi, doveva avere una ragione; la quale, sebbene non si trovi ne' monumenti scritti, è chiarissima in quelli dell'arte cristiana. Imperocchè nel codice manoscritto della biblioteca Vaticana segnato 1110, che ha per titolo: De Basilica, Baptisterio et Patriarchio lateranensi, è è scritto di Callisto II, che, avendol fatta a pace con Arrigo V imperatore dopo sessant'anni di discordie col papato, si volse a ristorare il palazzo Lateranense, andato a male per la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cap. XI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. IV, cap. 1, f° 142.

lontananza dei pontefici e per la malizia degli scismatici. Edificò quel papa nel mezzo del palazzo un oratorio in onore di san Niccolò, che fece decorare tutto di pitture, e nell'abside fece ritrarre i pontefici Alessandro II, Gregorio VII, Vittore III, Urbano II, Pasquale II, Gelasio II. A questi aggiunse le immagini di san Leone e di san Gregorio Magno, e la propria in atto di adorazione ai piedi del Salvatore. Accanto all'oratorio fece costruire due stanze, una per conservarvi le sacre suppellettili, l'altra a trattarvi i pubblici negozii della Chiesa. In questa fece ritrarre i fatti di quei pontefici nelle lotte che sostennero cogli scismatici per la libertà della Chiesa, chiarendo quelle storie con versi latini in lode di ciascun pontefice. Queste cose primo pubblicò per le stampe nell'anno 1570 Onorio Panvinio. 1 Dal che è manifesto, che Callisto II volesse con questo monumento di arte eternare la memoria di quei pontefici, che da Alessandro II fino a lui sostennero con tanta costanza le ragioni e la libertà della Chiesa, e dichiarare che quelli fossero non solamente da venerare per ossequiosa ricordanza, ma anche per liturgica religione di culto, come veri santi tenuti dalla Chiesa di Roma. Imperocchè le immagini dei sei pontefici, fra i quali Urbano II, sono ornate dall'aureola orbiculare, la quale è chiamata dal Lambertini <sup>2</sup> sanctitatis et cultus ecclesiastici argumentum: e ciascun nome di loro recava l'appellazione di santo; Sanctus Urbanus secundus etc. Nè è a dire che questo fosse stato un monumento di semplice ricordanza, ma di vero culto; imperocchè sulla curva parete era ritratta la SS. Vergine col figlio al seno, ed ai suoi lati quindi e quinci i santi pontefici Silvestro ed Anastasio, come ai lati di san Nicola i magni pontefici Gregorio e Leone; nè si poteva prestar culto a questi santi senza renderlo ai sovradetti pontefici, essendo unico l'altare levato nel compreso dell'abside, sul quale particolarmente sacrificavano i pontefici. Il manoscritto Vaticano dice, che Callisto edificasse quell'oratorio a peculiare uso dei pontefici: Hanc porro aediculam peculiari Romani Pontificis usui ipse condidit.

E perchè que' simboli di santità e di culto non fossero tenuti dai fedeli come cosa del dipintore, Callisto II volle in certo modo dar loro un

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De praecipuis Urbis Romae Sanctioribus Basilicis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De Serv. Dei Beatif. L. I, cap. 41, p. 241.

argomento di autenticità, facendosi dal medesimo ritrarre prostrato ai piedi della SS. Vergine col nimbo quadrato. La quale sanzione della santità e del culto prestato a quei pontefici venne rispettata dai successori di Callisto II fino ad Anastasio IV, i quali furono Onorio II, Innocenzo II, Celestino II, Eugenio III, che per ventinove anni prestarono il culto ad Urbano II ed agli altri papi dipinti nell'abside dell'oratorio di san Nicola. Anastasio IV restaurò quest'oratorio; e quasi a confermare il giudizio del suo antecessore Callisto, come questi era genuflesso ai piedi della Vergine, egli fecesi ritrarre orante dall'altra banda.

Come tanti altri antichi monumenti, questo oratorio lateranense di san Nicola incontrò tutti i danni dei tempi e degli uomini, e finalmente nel secolo scorso al tutto disparve. Il Lucenti ha narrato i casi di quel prezioso dipinto. 1 È veramente a ringraziare la Provvidenza che siano stati uomini cultori delle antiche cose, i quali ce ne hanno conservata la memoria. Fra questi primo si fu il monaco cassinese Costantino Gaetani, che nel secolo xvii lo fece disegnare con una incisione in rame, che pubblicò il Muratori con la dissertazione del medesimo intorno alla vita di Gelasio II; <sup>2</sup> secondo il Papebrochio <sup>3</sup>; terzo il nostro istorico cassinese Erasmo Gattola coi dotti suoi amici Giovanni Ciampini e l'abate cisterciense Ambrogio Lucenti 4 curò di nuovo la incisione, che questi pubblicò nella sua Italia Sacra. <sup>5</sup> Finalmente nello scorso secolo il dottissimo Prospero Lambertini, che poi fu papa Benedetto XIV, riprodusse la incisione del Gaetani nella sua immortale opera 6 e la descrive 7 conchiudendo, dopo avere accennato alla distruzione di quell'oratorio sotto Clemente XII, necessarium esse existimavimus in nova Operis nostri etitione haec adnotare, ipsumque picturae apographum aere expressum, quod forte fortuna invenimus, opponere; ne forte quis legendo quae scripsimus, et tamquam adhuc existentia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Italia Sacra: Casinensis Episcopatus, pag. 807.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vedi Muratori, S. R. I. Tom. III, p. 417.

<sup>3</sup> Conatus Chronico his oricus, par. 1º pag. 208 post Propilaeum. Acta SS. Mensis Maii 1635.

<sup>4</sup> Hist. Ab. Casinensis, par. 1ª, pag. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Tom. I, col. 807.

<sup>6</sup> De Serv. Dei Beatif. Lib. 1°, pag. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibi. Tom. I, pag. 240, n. 20.

descripsimus, iis non repertis, credat, Nos aut deceptos fuisse, aut Lectores voluisse decipere. Parole, che mostrano quanta autorità avesse quel dipinto nel dimostrare la santità dei papi che vi erano ritratti. <sup>1</sup>

Fermata l'autenticità del monumento, sebbene sia chiaro che Urbano II con gli altri cinque pontefici dipinti nell'abside dell'oratorio lateranense ricevesse culto come santo, pure, a togliere ogni dubbio, la Chiesa Romana dimostrò col fatto che quei pontefici dipinti fossero da lei onorati di publico culto. Non dirò certamente che quei pontefici, fra i quali Urbano II, perchè dipinti col nome di santo e col nimbo circolare siano da tenersi come canonizzati; ma affermiamo, ammaestrati dal Lambertini, che quel titolo e quei segni attribuiti dal romano pontefice a quelle immagini, in quell'oratorio, sono argomenti chiarissimi di un culto locale, non solo permesso, ma anche voluto dall'autorità della Chiesa. In guisa che, ove il sommo pontefice estendesse quel culto all'universa Chiesa e solennemente definisse della santità dei pontefici, una volta rappresentati nell'abside dell'oratorio, questi sarebbero da venerarsi per canonizzazione, che dagli scrittori dei Sacri Riti è detta formale ed equipollente.

Questo che affermiamo come possibile, fu davvero un fatto per tre di quei pontefici espressi in quell'abside. Imperocchè Gregorio VII, che si ebbe solo culto locale nell'oratorio lateranense per cinque secoli, progressivamente ottenne quello universale di tutta la Chiesa. Gregorio XIII fece scrivere il suo nome nel Martirologio romano, Paolo V concesse il suo ufficio proprio alla Chiesa di Salerno, concessione estesa dal medesimo alle Chiese Sanese e Soanese, e poi alle basiliche Lateranense, Vaticana e Liberiana, a tutto l'Ordine di san Benedetto, e finalmente Benedetto XIII con decreto del 25 settembre 1728 ne estese il culto con ufficio e messa a tutti i fedeli. Questa fu una vera canonizzazione equivalente.

rië Ilë

qn

Anche a Vittore III, uno dei sei pontefici, se non fu accordato sinora un papale decreto, che ne estenda il culto all'universa Chiesa, pure quello locale, che gli fu prestato per cinque secoli in Laterano, venne per decreto della Sacra Congregazione dei Riti concesso sotto rito

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibi. p. 246, n. 32.

doppio, culto di ufficio e di messa, alle badie di Montecassino, di Cava ed alla città di Benevento.

Gelasio II parimenti, uno dei sei pontefici dell'abside dell'oratorio lateranense, era per ricevere lo stesso culto dal Capitolo lateranense di santa Maria in Cosmedin e dall'intero Ordine di san Benedetto. Se ne trattò nella Sacra Congregazione dei Riti, essendo promotore della fede l'immortale Lambertini. E la decisione sarebbe stata faforevole, come afferma il medesimo; ma l'affare andò fallito, minime quia de infelici rei exitu timeretur; sed ob aliquas causas desperatas, ut puta mutationis personae, quae ratione muneris in negotium incumbebat. Anzi lo dice più chiaro; cioè, che nessun procuratore dalla parte dei monaci e degli anzidetti Capitoli si curò più di trattare quel negozio. Nequam ex proprii meriti defectu, sed ex Administratorum negligentia evanescit. Dalle quali cose chiaro appare, che i pontefici dipinti nel patriarchìo lateranense, fra i quali Urbano II, fossero tutti canonizzati; vale a dire, che il culto locale ricevuto in quell'oratorio sia una ragione per cui possa estendersi per papale sentenza ad altri luoghi, ed all'universa Chiesa, come avvenne a Gregorio VII, a Vittore III, ed anche a Gelasio II.

E trovo, che la principale cagione che consigliò i pontefici a dilatare il loro culto, si fu il dipinto lateranense. Imperocchè, quando cominciò ad agitarsi nella Sacra Congregazione dei Riti la questione del culto di Gelasio II, venne legalmente descritto l'anzidetto dipinto dal notajo del Capitolo lateranense, per nome Sfasciamonte, come documento da valere nel giudizio della Congregazione dei Riti; e fu egregiamente ragionato dal canonico Crescimbeni, procuratore di santa Maria in Cosmedin, nella sua allegazione scritta pel culto di Gelasio II. E questo argomento avrebbe, come afferma il Lambertini, menato in porto l'affare, se non si fossero addormentati quelli che dovevano curarlo. Adunque se il monumento lateranense bastò a chiarire la Sacra Congregazione dei Riti della santità e del culto prestato a tre di quei sei pontefici, lo stesso basterà ad ottenere simile sentenza a favore di papa Urbano II. La stessa aureola orbiculare cingeva il suo capo e dello stesso nome di santo era egli insignito, come gli altri cinque pontefici, come era unica la ragione storica per cui Callisto II lo associò a quei sommi difensori e martiri della libertà ecclesiastica.

<sup>9 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO - Vol. IV.

Se Urbano II fu ascritto da Callisto II a quella pleiade di giganti pontefici, che composero l'epopea ildebrandiana contro Arrigo di Germania, è giusto che divida col settimo Gregorio gli onori del trionfo della simonia e del concubinato clericale.

Questo giudizio, espresso con tanta religione da Callisto II ed Anastasio IV col dipinto lateranense, entrò nella coscienza dei fedeli, manifestata nelle testimonianze addotte al principio di questo ragionamento, vale a dire nell'appellazione di santo e di beato data dai cronisti, nelle parole di Donnizzone, nel nimbo circolare, nel nome di santo, con cui lo dipinsero anche nella basilica cassinese, come notò il Lambertini di Gelasio II, e finalmente nella frequenza dei fedeli, che, secondo il Baronio, andavano riverenti al suo sepolcro.

Nè è da passare sotto silenzio, come, seguendo l'esempio dato dai pontefici in Laterano, i Benedettini Arnoldo Wion ed Ugo Menardo nel loro Martirologio facessero memoria di Urbano II come di un santo, a cui si prestasse culto: Romae depositio Beati Urbani Papac II.... qui post multas ab Henrico imperatore IV acceptas iniurias, post exilium ct graves aerumnas, aliaque id genus, tandem sanctitate clarus confessor occubuit. 1 Il Ruinart, che cita queste parole con altre autorità di scrittori di Menologii e Martirologii, non crede che possa derivarsi l'argomento di un culto prestato nella Chiesa ad Urbano II. dicendo: non itaque mirum videri debet, si Urbani nomen in plerisque martyrologiis, aut sanctorum cathalogis die 29 Iulii quo excessit e vita, reperiatur, quamvis ejus festivitatem nun-QUAM IN ECCLESIA CELEBRATAM FUISSE fatendum est. Ma noi maravigliamo piuttosto come il dottissimo Benedettino della congregazione di san Mauro avesse ignorato la esistenza del dipinto lateranense, di cui parlarono il Gattola, il Lucenti, il Gaetani, vissuti prima di lui. Egli con la voce in Ecclesia esclude in qualunque luogo il culto prestato ad Urbano II: ma vi è un documento assai autorevole, che mostra, come almeno nella badia di Cava si celebrasse la festa di lui addì 29 luglio, giorno della sua morte. In un manoscritto segnato 160, oggi nella Biblioteca reale di Bruxelles, trovasi un calendario con queste parole a capo: Celebrantur in Cavensi monasterio. Seguono i santi che avevano particolar culto in quella chiesa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vita Urbani II, pag. 330.

APPENDICE 131

monastica; e tra questi die 29 Julii de B. Urbano II.º Pontifice Maximo — die 16 Septembris de S. Victore Papa III.º — die 25 Maii de Beato Gregorio VII.º Pontifice Maximo. Urbano II si trova onorato di culto in compagnia di Vittore II e Gregorio VII nel calendario cavense, come nel dipinto lateranense. ¹

E trovo che la storia abbia circondata di un particolare splendore la fronte di Urbano pel bando della prima crociata a Clermont. Questo pontefice, che picchia con la croce alle porte dell'Oriente, e col grido profetico: Attollite portas le apre alla latina civiltà di san Pietro, non è un politico manipolatore di avvenimenti da convertire in propria utilità. Egli è un ministro della Provvidenza, la quale libra nella bilancia della sua sapienza l'alfa e l'omega dei suoi consigli, per cui l'idea della Chiesa, concepita da Gesù Cristo nell'Oriente, dovrà maritarsi alla storica realtà in Occidente. incarnata nel supremo sacerdozio di Pietro e dei pontefici successori. Urbano II banditore delle crociate aprì la via a questo riflusso dell'Occidente cristiano alla culla della sua infanzia. Dietro alla bandiera dei crociati di Urbano irruppe la civiltà latina; ed appresso a questa l'umile pescatore del mare di Galilea tornerà a rivedere la sua patria con la triplice corona, dell'apostolato, del sacerdozio e della cattolica paternità di tutto il mondo. Già Fozio e Maometto si sono impigliati; e il turbinìo della loro lotta spazzerà la via al venturo clavigero. E quando l'ora sarà sonata nella mente di Dio, con la stessa bandiera di Clermont, Urbano II darà l'investitura di tanto impero ai pontefici successori.

In questa pressura gentium Leone XIII tiri all'aperto sugli spaldi della Chiesa tutti quei sei pontefici, perchè, mossi dal culto dei fedeli, siano intercessori suoi nel cielo, come furono in terra propugnatori dell'apostolico suo seggio.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Questa notizia del calendario cavense l'ho ricevuta dalla cortesia del Rmo signor Bussenot, canonico della chiesa metropolitana di Reims, e cancelliere di quella Curia arcivescovile, il quale con queste parole testificava dell'autenticità della copia di quel manoscritto: Ego infrascriptus testificor hanc copiam fideliter esse sumptam e photographia die 11 Julii 1877 e manuscrip:o in Bibliotheca Regia Bruxellis deposito et asservato picta — Reims die 29.a Octobris 1877. Bussenot Can. Rem. et Candellarius.



# INDICE

DEI NOMI E DELLE COSE



# INDICE

#### DEI NOMI E DELLE COSE'

## A

Acciajoli (degli) Angelo, vescovo di Montecassino: sceglie a suo vicario generale Zanobi da Strata, III, 54 — è nominato cancelliere di re Luigi di Napoli; muore, 55.

Acerra (dell') Tommaso: è creato gran giustiziere della Puglia e della Terra di Lavoro, II, 178 — vince il conte di Celano aiutato dall'abate Stefano, 179 — dona ai Cassinesi due mila monete d'oro, III, 21.

Acquafondata (rocca): è distrutta dai Normanni, I, 123 — si arrende al conte di Trivento, fautore di Giovanni d'Angiò, III, 137.

Adalardo, cugino di Carlo Magno, monaco di Montecassino, I, 31 — è richiamato in Francia, ove diviene il consigliere di Pipino, 32.

Adalberto (santo), arcivescovo di Praga: si rende monaco a Montecassino, I, 114.

Adalgiso, duca di Benevento: sue macchinazioni contro re Ludovico II, I, 64.

Adamo (monaco): sua visione sul sepolcro di san Benedetto, I, 130. Adelaide, moglie di Arrigo II: fugge dalle infamie del marito, II, 10.

Adelgario (vescovo), legato di Carlo Magno a Montecassino, I, 42.

Adelmario (santo), abate di san Lorenzo in Capua, I, 98.

Adelperto (abate), I, 86.

Adenolfo, conte di Aquino: occupa la terra di Termini, ma gli è ritolta, II. 28.

Adenolfo, duca di Gaeta: sua guerra con Riccardo di Capua, I, 190 — aiuta l'abate Desiderio contro i Frattesi, 192.

Adenoifo, vescovo di Capua: concede privilegi ad abate Adelmario, I, 98.

Adriano (abate), I, 20.

Adriano (papa): sua guerra contro Guglielmo di Sicilia, II, 115 — lo scomunica; combatte insieme coi baroni ribelli; si racconcia con lui, 116.

Agapito (abate), I, 20.

Agapito II (papa): ordina che i monaci cassinesi ritornino da Capua a Montecassino, I, 88 — testo del privilegio ad abate Baldoino, 330.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il numero romano indica il volume; quello arabico la pagina.

Agnese (imperatrice): sua ira per l'elezione di Alessandro II papa, I, 184—sue lotte coi vescovi tedeschi; perde la tutela di Arrigo IV e si ritira dagli affari, 227—si rende monaca a Montecassine, ove muore lasciando grandi ricchezze alla badia, 228.

Agostino da Padova (abate): succede a Crisostomo Alessandri; fa erigere un monumento sepolcrale a Pietro de' Medici, III, 220.

Alagna (d') Pandolfo, legato pontificio: guida l'esercito di Gregorio IX contro quello dell'imperatore Federico II, comandato da Arrigo Morra, II, 185 assedia invano San Germano, 189 trae dalla sua l'abate Landenolfo Sinibaldo; entra in San Germano, 190.

Albaneta (monastero dell'): è fondato da Lucio, I, 113 — vi soggiorna sant'Ignazio di Loyola, III, 227.

Alberico, conte di Barbiano: è assoldato da Guglielmo di Durazzo, III, 76.

Alberico (monaco): suoi scritti; è chiamato da papa Gregorio VII al sinodo romano per combattere contro Berengario, I, 209, II, 26 — sua visione, 38, — volgarizzamento della medesima, 229.

Alberico (vescovo): sua iniquità, I, 110.
Alberto (monaco): sua visione, II, 105.
Albiano: vi è costrutta una chiesa sacra
a sant'Apollinare, I, 46.

Alboino, re dei Longobardi: domina tutta l'Italia fino al Tevere, I. 19.

Aldemaro, capuano: è creato cardinale, I, 185.

Alessandri Crisostomo (abate): succede all'abate Ignazio Squarcialupi; sua lite col marchese di Pescara, III, 215—ripara in rocca d'Evandro all'avvicinarsi del principe d'Oranges, 218—è assediato dal colonnello Maramaldo; si arrende ed è graziato, 219.

Alessandro II (papa): conferisce cariche a monaci cassinesi, I, 185 — visita Montecassino, 200 — consacra solennemente la basilica riedificata dallo abate Desiderio, 203 — scrive una bolla a favore della badia, 204 — tiene un sinodo nel Laterano, in cui sancisce l'indipendenza dei Cassinesi, 226 — bolla relativa, 445 — sua nuova andata a Montecassino e donazioni fatte alla badia e a Desiderio, 229 — richiama all'ordine Arrigo IV, 232 — sua morte, 230 — testo della sua bolla intorno ai corpi di san Benedetto e di santa Scolastica, 432.

Alessandro III (papa): sue lotte contro Federico Barbarossa, II, 120 — sue lettere a favore della badia cassinese, 284.

Alessandro IV (papa): investe del trono di Napoli Eduardo d'Inghilterra; offre il governo della badia cassinese a san Tommaso d'Aquino, III, 4.

Alessandro V (papa): è nominato pontefice nel concilio pisano, ma muore presto, III, 94,

A

Alessandro VI (papa): entra nella lega che fa ritornare Carlo VIII in Francia, III, 175.

Alessio Comneno (imperatore): invoca l'aiuto di papa Urbano II contro i Turchi; sua perfidia verso i crociati; sue lettere all'abate Oderisio, II, 17—testo delle medesime, 220—suoi doni all'abate Gerardo, 34.

Alfano: è medico celebre in Salerno; sua amicizia con Desiderio; si rende insieme con lui monaco a Montecassino, I, 174 — è consacrato arcivescovo di Salerno da papa Stefano IX e lo accompagna a Roma, 167 — suoi scritti, 209.

Alfonso d'Aragona: è adottato come figlio ed erede da Giovanna e guerreggia contro Ludovico III d'Angiò, III, 103 - lo vince presso Napoli, 104 volta le armi contro Giovanna; fa guerra con Renato, figlio di Ludovico, 112 - entra in Spoleto, che gli è consegnata dall'abate Pirro, 113 invade le terre cassinesi; assedia invano per due anni il monastero, 115 - riprende San Germano ribellata: favorisce l'antipapa Amadeo, 118 riceve una lettera dai Cassinesi, che chiedono la restituzione del loro patrimonio, 121 - Renato gli cede il reame di Napoli; è incoronato da papa Eugenio; rende i beni ai Cassinesi e concede loro un diploma, 124 - dà in commenda la badia cassinese a Ludovico Scarampa, 129 - vince il diniego di papa Eugenio, 130 - muore, 135.

Alfonso d'Aragona, duca di Calabria, figlio di re Ferdinando: opprime i baroni che congiurano, III, 168 — succede al padre; cede la corona a Ferdinando II suo figlio, 174.

Aligerno (abate): riconduce i monaci a Montecassino, I, 88 - suoi sforzi per riacquistare i beni perduti, 88 - fa edificare la rocca Janula, 89 - è imprigionato da Atenolfo d'Aquino, 89 - è liberato da Landolfo di Capua, 90 - fa coltivare l'agro cassinese e vi leva chiese, 92 - accoglie il beato Nilo, 95 - restaura il monastero, 98 - sua morte, 103 - testo del suo contratto per la fondazione di Sant'Angelo in Theodice, 334 - testo della scrittura con cui assegna ad alcuni monaci le terre di Pietramolara, 340 - versi di abate Desiderio sul suo sepolcro, 344.

Aloara, principessa di Capua: favorisce la badia cassinese, I, 104 — testo dei suoi diplomi all'abate Mansone, 350. Altkann (d') Michele Federico, vicerè di Napoli: interviene con tutta la corte alla consacrazione della ricostruita basilica cassinese, celebrata il 1727 da Benedetto XIII papa, III, 266.

Amadeo (antipapa), sua elezione a Basilea, III, 118.

Amalfitani: invadono Salerno ed ucci-dono Guaimaro; oppressi dal figlio di
lui, si volgono a Roberto Guiscardo
I, 240.

Amato (monaco), scrittore della storia dei Normanni, I, 209 — notizie intorno alla sua vita, 214 — divisione della sua opera, 218 — suoi versi inediti, 219, 441.

Ambrogio da Milano (monaco): è ordinato vescovo di Terracina: I, 185.

Amiconi (pittore): dipinge nella basilica cassinese, III, 264.

Anacleto (antipapa): si unisce a Ruggiero di Sicilia, II, 60 — sua morte, 108.

Anagni: convegno amichevole di Gregorio IX papa e di Federico II imperatore, II, 199 — conventicola di cardinali francesi che eleggono l'antipapa Clemente, III, 70.

Andrea (monaco), rettore della terra di Sant'Elia; è ucciso, III, 19.

Andrea di Capua: è preposto da re Ladislao alla badia cassinese, III, 96 è mandato via, 99.

Andrea da Faenza: è nominato da papa
Urbano V abate cassinese, III, 61—
sue solenni parole ai monaci, 62—
fa rifiorire il monastero, 63— morto
Urbano V, chiede la protezione di
Gregorio XI, 65— castiga i monaci
infelloniti di San Benedetto di Capua;
muore, 66.

Andrea, conte di Rupecanina: si ribella a Guglielmo di Sicilia, II, 116 — ne è bandito; riaccende la guerra; sconfigge i regii a San Germano; tenta invano d'impadronirsi di Montecassino, 118.

Anfiteatro romano a Cassino, I, 267.

Angelario (abate): ripara con alcuni monaci cassinesi a Teano, I, 74 — si sforza per far risorgere la badia di Montecassino devastata dai Saraceni; è molestato da' Atenolfo di Capua, 80 — è nominato vescovo di Teano, 84.

Angelario (abate): succede all'abate Ponzio, III, 34.

Angelario (abate): è deposto da papa Bonifazio VIII e rinchiuso nel carcere di Bolsena, III, 42.

Angelo da Sora: è eletto vescovo cassinese e cerca di rilevare la badia, III, 55.

Angiò, vedi Carlo, Caterina, Ludovico, Renato.

Annone, arcivescovo di Colonia: rapisce alla tutela dell'imperatrice Agnese Arrigo IV e lo pone sotto la propria, 1, 227.

Anselmo da Badagio, vescovo di Lucca: è creato papa alla morte di Nicolò II, I, 184, (vedi Alessando II).

Anticimenon di abate Bertario, I, 76, 307.

Antifonarii miniati fatti scrivere dall'abate Ignazio Squarcialupi, III, 208.

Apollinare (abate), I, 46.

Aquila (dell') Riccardo, conte di Fondi: è nominato da papa Innocenzo III governatore del Napoletano, II, 160.

Aragona: vedi Alfonso, Bessarione, Federico, Ferdinando, Giacomo, Giovanni, Pietro.

Arce: è abbruciata da Ascletino, II, 115
— è presa da Arrigo VI, 127
— vi si ritira Diopoldo tedesco, 153
— è assalita invano dall'esercito di Gregorio IX papa, 186
— è saccheggiata e incendiata dai Francesi, IV, 95.

Archivio cassinese: è retto da Erasmo Gattola, IV, 3 — da Placido Federici, 5 — da Giovanni Battista Federici, 6 — è miseramente devastato dai Francesi, 31 (vedi anche: Bolle, Capitoli, Codici, Diplomi, Donazioni, Epistole, Lettere, Privilegi, ecc.)

Ardemano, fratello di abate Richerio: custodisce la rocca d'Evandro, I, 152—fa prigioniero il conte di Teano; rifiuta di rilasciarlo e preferisce ribellarsi al fratello; è preso e torturato, 153.

Arechi, duca di Benevento: costruisce chiese, I, 32.

Arechiso capuano, giudice: placa una lite fra i Cassinesi e Rudelgrimo di Aquino, I, 331.

Aristotele: sue opere studiate dai monaci, I, 220.

Arpino: è ritolta da Napoleone Orsino a Giovan Pietro Cantelmo, III, 139.

Arrigo II il Santo: è incoronato a Roma, I, 120 — conferma tutte le possessioni dei Cassinesi, 121 — testo del diploma, 358 — sua discesa in Italia, 125 — presiede all'elezione di abate Teobaldo; nuovi doni e scritta a favore della badia, 126 — narrazione della sua prodigiosa guarigione, 364 — sua scrittura a papa Benedetto VIII a favore della badia cassinese, 366.

Arrigo III (imperatore): discende in Italia, va a Montecassino, indi a Capua, e di là spedisce un diploma a favore della badia, I, 154 — suo odio contro Federico di Lorena, 158.

Arrigo IV (imperatore): è tolto alla tutela dell'imperatrice Agnese e posto sotto quella di Annone, arcivescovo di Colonia, I, 227 — sue ribalderie, 231 — è ammonito da papa Alessandro II, 232, poi da papa Gregorio VII, 234 - tiene un'adunanza di vescovi simoniaci a Vormanzia e depone Gregorio VII; ne è scomunicato; scende in Italia e a Canossa si sottomette al pontefice, 236 - nuovamente infellonisce ed è di nuovo scomunicato, 237 - dichiara di nuovo scaduto Gregorio VII e fa creare papa Guiberto, 245 - per due volte assedia invano Roma, 246 - cerca indarno di guadagnarsi Roberto Guiscardo, 247 - assedia di nuovo Roma; va alla badia di Farfa, ove è bene accolto dai monaci, 249 - invita Desiderio ad andare da lui, 250 - sue dispute coll'abate, cui dà una bolla d'oro; entra in Roma per il tradimento dei signori romani, 254 - si ritira coll'antipapa innanzi a Roberto Guiscardo, 255 - combatte la contessa Matilde; perde di potenza per la fuga del figlio Corrado e della moglie Adelaide, II, 10 - dichiara re l'altro figlio Arrigo, che gli si ribella, 28 - muore in Liegi, 29.

21

ŀ

j.

12

Arrigo V (imperatore): sua fellonia contro il padre; scende in Italia per farsi incoronare, II, 29 — viene in Roma e se ne parte conducendo seco prigione papa Pasquale II; ne ottiene il diritto d'investitura, 30 — dopo la ritrattazione del papa scende di nuovo in Italia, 35 — sue lotte con Gelasio II, 37 — rinunzia alla investitura, 41.

Arrigo VI (imperatore), figlio di Federico
Barbarossa: sposa Costanza, II, 122 —
invade le terre badiali, 127 — ottiene dai Cassinesi giuramento di fedeltà; assedia Napoli; concede privilegio di confermazione all'abate Roffredo, 128 — ritorna in Germania
conducendo seco in ostaggio l'abate,

129 — manda Roffredo in Italia con un esercito, 134 — ritorna in Italia; prende Napoli e Salerno, 137 — conquista tutta la Puglia; manda in Sicilia Roffredo, che gli assoggetta l'isola, 138 — suo crudele governo; moti nella Puglia ed in Sicilia, 141 — muore, 142.

Arti in Italia nel xvi secolo, III, 204 — nel secolo xvii, 258.

Ascletino: conduce l'esercito di Guglielmo di Sicilia; sue devastazioni nelle terre cassinesi, II, 115.

Astolfo, re dei Longobardi, I, 29.

Atenolfo, figlio di Pandolfo II: come diventasse monaco e poi abate, I, 120 — sue opere a pro della badia cassinese; ricostruisce San Germano, 121 — assolda Normanni, 123 — sua fuga e sua morte, 125.

Atenolfo (decano): è lasciato come procuratore a Montecassino da Roffredo, II, 130 - sua costanza nel seguire le parti imperiali: suoi fatti d'arme, 131 - riprende San Germano e tutte le altre terre di san Benedetto, 132 si difende valorosamente in San Germano, 133 - si unisce con Roffredo che guida l'esercito imperiale; loro fatti d'arme, 135 - è creato abate d'un monastero presso Venosa, 138 è creato abate cassinese alla morte dell'abate Pietro; sua lettera ai monaci di san Martino del Monte Santo in Ungheria, 165 - ricupera la roccadi Evandro, 167 - suo mal governo, 168 - si dimette ed è rinchiuso a Luriano, 169 - è liberato e mandato a Capua, 174.

Atenolfo, conte d'Aquino: è vinto e imprigionato in Capua da Guaimaro; ottiene la libertà per combattere coi Cassinesi contro Pandolfo di Capua alleato ai Normanni, I, 151. Atenolfo, gastaldo di Aquino: imprigiona abate Aligerno, I, 89 — è punito da Landolfo di Capua, 90 — restituisce i beni cassinesi, 90.

Atenolfo II di Capua: sue male opere contro i Cassinesi dimoranti in Teano, I, 80, 83 — fa nominare abate cassinese Giovanni, suo parente, 85.

Atina: è data ai Cassinesi in cambio del Cetraro, II, 3 — è occupata da Ruggiero della Foresta e assediata da Roffredo abate ed Atenolfo decano, 135 resiste anche ad Arrigo VI, 137 — è assoggettatadall'abate Roffredo, 139 è tolta ai Cassinesi da Onorio III, 177.

Attanasio, vescovo di Napoli: è imprigionato dal nipote Sergio; liberato, è protetto da Ludovico II, I, 65 — morto, è sepolto nella badia cassinese, 66.

Ausilio (prete): sue opere, II, 335.

Autperto (monaco), scrittore, I, 76.

Avalos (d') Alfonso, marchese di Pescara: usurpa la terra cassinese di San Magno e la lascia in eredità al figlio Ferdinando, III, 216.

Avalos (d') Alfonso, marchese del Vasto; viene in potere della terra cassinese di San Magno alla morte di Ferdidinando suo cugino; perciò viene in lite con l'abate Crisostomo, III, 216—conquista Milano per Carlo V imperatore, 217.

valos (d') Ferdinando, marchese di Pescara: in punto di morte vuol restituire la terra di San Magno ai Cassinesi, III, 216.

Avignone: vi è traslocata la corte papale, III, 45.

Ayglerio Bernardo (abate): è nominato abate da Urbano IV papa, III, 5 — viene a Montecassino, 6 — vi accoglie il vincitore Carlo d'Angiò, 7 — ne segue con ardore le parti, 9 — lontano Carlo, campeggia Lucera occu-

pata dai Saraceni, 11 - punisce i ribelli a Carlo d'Angiò, 12 - testo di alcuno dei relativi giudizii, 273 - è mandato ambasciatore a Venezia per trattare di una alleanza, 14 - va in Ungheria e negozia le nozze di Carlo lo Zoppo con Maria d'Ungheria; sue lettere ai Cassinesi, 15 - testo delle medesime, 275 - doma la terra di Sant' Elia ribellata, 19 - testo di una inquisizione, 277 - fa un censo generale delle terre cassinesi, 20 - erige un ospedale a San Germano; concede privilegi a San Germano e a San Pietro a monastero, 21 - testo dei medesimi, 287 — fa costruire a San Germano un convento per i Domenicani, 20 — testo della scrittura relativa, 293 — riacquista Pontecorvo e vi manda giudici, 22 - testo di scritture relative, 294 - cura la disciplina nella badia; sue solenni parole ai monaci, 23 - scrive lo Speculum monachorum e il commento alla Regola di san Benedetto, 24 - testo del prologo del medesimo, 298 - è deputato da papa Gregorio X a proteggere gli ambasciatori di Michele Paleologo, 29 - si reca dal Paleologo come legato papale, 30 - perciò è perseguitato da Carlo d'Angiò; muore, 32.

Badia

Balde

Baldo

pit

Bald

Bani

Ban

B

Azzen (di) Comita: dona a Montecassino Santa Maria de Iscala (testo della donazione), I, 443.

Azzo (monaco), perito di medicina, scolaro di Costantino Africano, 1, 211.

Azzo, signore di Cagliari: fonda un monastero, I, 225.

Azzone, abate del monastero di Teano: sua narrazione di una lite fra i Cassinesi ed Arechisio, figlio di Gauro, I, 411.

Azzone, abate di san Vincenzo a Volturno: è ambasciatore di papa Stefano II ad Astolfo, I, 29. В

Badia di Montecassino, vedi Montecassino.

Baldoino (abate), I, 32.

ú

10

70

ė.

7.

de

(R

to

eli:

29

10

1001

Baldoino (abate): ricorre a papa Agapito II contro le usurpazioni de' principi capuani, I, 87 — ne riceve un privilegio, 330.

Baldovino II: è cacciato dal trono di Costantinopoli da Michele Paleologo, III, 13 — sposa Caterina, figlia di Carlo d'Angiò, 27 — muore, 29.

Bando di Giuseppe Bonaparte, IV, 40.
Bandra: è rovinata dal terremoto, II, 38
— vi si fortifica abate Oderisio resistendo a Riccardo di Pico, 47 — è occupata e tenuta per sei anni da Braccio da Montone, III, 104.

Earasone, regolo urbarense in Sardegna: chiede ad abate Desiderio dodici monaci; infelice viaggio di questi; nuova richiesta, I, 224 — vi si recano due monaci, a cui egli fa donazioni, 225.

Barbo Ludovico, monaco di santa Giustina in Padova: vi riconduce i monaci; è nominato abate; statuti della congregazione, III, 188 — è aiutato dai pontefici, 189.

Barbo Pietro, cardinale di san Marco: succede a Pio II papa, III, 144 (vedi Paolo II).

Barletta: vi è assediato Consalvo, III, 179.

Basilea: conventicola in cui è eletto l'antipapa Amadeo, III, 118.

Basilio (monaco): favorisce Pandolfo di Capua che lo fa eleggere illegalmente abate cassinese, I, 140 — fugge per non essere punito da Corrado il Salico, 142 — sforzasi di rioccupare il seggio badiale, 146 — Guaimaro di Salerno lo prepone al monastero di san Benedetto in Salerno, 147 — nuovamente tenta diventare abate cassinese alla morte di abate Richerio, ma non riesce ed è preposto al monastero di Valle-luce, 160.

Bassaccio (abate): invoca l'aiuto di re Ludovico II contro i Saraceni, I, 51 sua seconda legazione allo stesso, 52.

Bauco: è abbruciata da Ascletino, II, 115.

Beatrice, duchessa di Toscana: è sposata a Goffredo di Lorena, I, 157
— sua devozione per la Santa Sede, 231.

Belgrado: battaglia iu cui Ludovico Scarampa sbaraglia i Turchi, III, 133.

Belgrimo, arcivescovo di Colonia: scende con Arrigo il Santo in Italia, I, 125.

Benedetto (san): sua nascita, I, 3 — si fa romita, 3 — dà consigli ai monaci sublacensi, 5 — perseguitato da prete Fiorenzio, si reca a Montecassino, 6 — vi fonda la badia, 8 — scrive la Regola, 9 — ammansa Totila, re dei Goti; Dio gli predice la sua morte e la devastazione di Montecassino, 14 — sua morte, 18 — appare ai Cassinesi combattenti contro i Normanni, 150-

Benedetto VIII (papa): privilegi da lui concessi ai Cassinesi, I, 121, 126 — testo dei medesimi, 361, 368 — sua scrittura, in cui narra di una prodigiosa guarigione oprata da san Benedetto sull'imperatore Arrigo il Santo, 364.

Benedetto IX, papa simoniaco, I, 154. Benedetto XIII (antipapa): succede all'antipapa Clemente, III, 91 — è deposto dal concilio pisano, 94.

Benedetto XIII (papa): consacra solennemente nel 1727 la basilica cassinese, III, 266 — descrizione delle cerimonie, 267 — nomi dei personaggi intervenuti alla solennità, 269.

Benevento: concilio tenuto da Nicolò II
papa, I, 182 — concilio tenuto da Vittore III papa, 260 — concilio tenuto
da Pasquale II papa, II, 28 — è assediata invano da Ascletino, 115.

 badia di Santa Sofia innalzata da Arechi, I. 32 — vi soggiorna Desiderio, 174.

- monastero di San Modesto, I, 120.

Bernardo I (abate), vedi Ayglerio.

Bernardo II (abate): succede ad Angelario, III, 34.

Bernardo III (abate): succede a Bernardo II abate, III, 34.

Bernardo IV (abate): succede all'abate Gelardo, III, 34.

Bernardo da Sala: conduce l'esercito de gli scismatici contro quello di Urbano VI e lo sconfigge, III, 70.

Sertario (abate): salva la badia dal saraceno Suadan, I, 59 — rende onori a Ludovico II imperatore, 60 — lo accompagna nella spedizione contro Capua, 61 — fonda la città di Eulogimonopoli, 62 — è in favore di Ludovico II, 64 — dà sepoltura nella badia al corpo di Attanasio, vescovo di Napoli, 66 — sua andata a Roma e discorso al pontefice intorno agli scandali della chiesa capuana, 68 — combatte i Saraceni, 70 — sua morte, 74 — sue opere, 76, 307.

 Bertoldo: scende nel Napoletano alla testa di un esercito imperiale, II, 136.
 Bessarione d'Aragona, abate di San Severino: è deputato ad amministrare la badia cassinese per Giovanni d'Aragona, III, 151.

Bianco Francesco: irrompe con armati nella badia di Montecassino e la saccheggia, III, 105 — perseguita l'abate Pirro, lo prende e lo conduce a Roma ove l'imprigiona; occupa Montecassino ed altre terre vessando i monaci, 106 — è assoldato da papa Martino V e sta di guarnigione nella rocca del monastero, 109.

800

801

801

801

Bo

Boccaccio Giovanni: sue parole intorno all'archivio cassinese, III, 309 — qual valore si debba loro dare, 313.

**Boemondo**, figlio di Roberdo Guiscardo: sue liti col fratello Ruggiero, II, 20 si fa crociato, 21.

Boiano: è distrutta e sprofonda nel 1456 durante il terremoto, III, 134.

Bolla di papa Alessandro II intorno ai corpi dei santi Benedetto e Scolastica (testo), I, 432 — altra dello stesso per l'indipendenza della badia cassinese (testo), 445.

Bolla di papa Urbano II, a favore della badia (testo), II, 211.

Bolsena (lago): carcere in cui è rinchiuso l'abate Angelario, III, 42.

Bonaparte Giuseppe: scende nel Napoletano contro Ferdinando e si reca a Montecassino, IV, 39 — sue ipocrite cortesie verso i monaci; suo bando con cui caccia i monaci dai monasteri, 40.

Bonifazio (san), arcivescovo di Magonza: manda Sturmio a Montecassino, I, 26.

Bonifazio VIII (papa): depone e imprigiona l'abate Angelario, III, 42.

Bonifazio IX (papa): succede a Urbano VI; scioglie l'abate Pietro de Tartaris dalla scomunica e lo favorisce, III, 86 — protegge Ladislao di Durazzo, 88 — nomina abate cassinese Errico Tomacelli, suo cugino; favori che gli concede, 90 — sue lotte con l'antipapa Benedetto XIII; doma una ribellione in Roma, 91 — aiuta l'abate Errico a condurre la guerra contro Onorato Gaetano; dona al nipote Giovanni Tomacelli la terra di Pontecorvo, 92 — muore, 93.

Bonifazio, vescovo di Albano: reca a Roma la notizia della morte di Vittore II papa, I, 164.

Bonito (abate), J, 20.

0

.1

Į.

30

Į.

)-

II-

Borgia Rodrigo: accompagna a Montecassino Giovanni d'Aragona e lo sacra diacono, III, 156 — è eletto pontefice, 174 (vedi Alessandro VI).

Borrelli Matteo: difende invano la rocca d'Arce contro Arrigo VI, II, 127.

Borzis (de) Ludovico: è deputato ad amministrare la badia cassinese per Giovanni d'Aragona, III, 151 — lo accoglie solennemente in San Germano e nella badia, 157 — viene in discordia con lui ed è allontanato, 160.

Bourcard (de), maresciallo del re di Napoli· si ritira innanzi all'esercito francese, IV, 12. Braccio da Montone, capitano di ventura: sue scorrerie nelle terre pontificie
III, 103 — è assoidato da Giovanna II
e devasta le terre cassinesi, 104 —
occupa altre terre, 106.

Brunone vescovo di Segni: sua gioventù, II, 25 — si rende monaco cassinese, 26 — è nominato abate, 25 — ottiene un privilegio da Ruggiero di Puglia, 27 — testo del medesimo.

— ricupera Termini usurpata dai conti d'Aquino, 28 — si mette in lotta con Pasquale II papa, 31 — si dimette da abate; ritorna a Segni e vi muore; è dichiarato santo, 33 — delle sue opere, 226.

Brunone vescovo di Toul: è eletto papa nella dieta di Worms, I, 171 — prende il nome di Leone IX; per consiglio d'Ildebrando va a Roma a far rinnovare dal clero la sua elezione, 172 — (vedi Leone IX).

Buda: vi è ucciso Carlo di Durazzo, III, 80.
Burdino (antipapa): è lasciato da Arrigo V in Roma, Il, 38 — ripara nel castello di Sujo; è vinto, punito e rinchiuso in rocca Janula, 40 — papa Onorio II lo rinchiude a Fumone, 49.

C

Cadaloo, vescovo di Parma: è creato papa contro Alessandro II, I, 184 (vedi Onorio II).

Caffarelli Simplicio (abate): ritrova] i corpi dei santi Simplicio e Costantino e di Carlomanno, III, 261.

Cagliari: monasteri ivi fondati, I, 225.
Callisto (papa): succede a Gelasio; vince
l'antipapa Burdino, II, 40 — tiene
un concilio nel Laterano, 41.

Calvano Pelagio, legato: succede a Pandolfo d'Alagna nel comando dell'esercito pontificio, II, 191 — spoglia la chiesa di Montecassino per procurarsi oro; si fortifica in San Germano, 192 — è assediato da Federico II in Montecassino, 193 — è lasciato partire, 194.

Calvi: è occupata e presidiata da Napoleone Orsino contro gli Angioini, III, 137. Campo Leone: monastero di san Gennaro, I, 105.

Canofilo Benedetto (monaco): sua vita; sue opere di diritto civile e canonico, III, 236.

Canossa (castello): incontro di Gregogorio VII e di Arrigo IV e sottomissione di questi, I, 286.

Cantelmo Giovan Pietro signore di Sora, fautore di Giovanni d'Angià: occupa parecchie terre cassinesi; ne è cacciato da Napoleone Orsino, III, 139.

Canzolino, governatore del principato di Capua: sua ingerenza nelle cose cassinesi, II, 68.

Capimasse (I): chi fossero, IV, 22 - loro iniquità, 24.

Capitoli di pace fra l'abate cassinese Pietro de Tartaris e vari baroni (testo), IV, 59.

Capitoli di riformazione di Innocenzo III papa (volgarizzazione), II, 169 — son confermati da Onorio III suo successore, 175.

Capparone Guglielmo: tenta invano salire sul trono di Sicilia, II, 144 — succede a Marqualdo, 156.

Capriata (castello): è ceduto dai Cassinesi insieme col contado, I, 191.

Capua: è assediata da Ruggiero di Puglia e da Ruggiero di Sicilia, II, 21 — resiste ad Arrigo VI imperatore, 137 — le mura son rase al suolo dall'abate Roffredo e dal vescovo di Worms, 142 — battaglia, in cui Diopoldo tedesco è sconfitto da Gualtiero di Brenna, 155 — vi ripara il gran giustiziere Arrigo Morra, 191 — è assediata dal duca di Roccaromana, IV, 104 — capitola e si arrende al re di Napoli, 106.

monastero di san Benedetto, I, 160,
 scandaloso vivere dei monaci, III,

65 — son puniti dall'abate cassinese Andrea, 66.

- monastero di san Lorenzo, I, 98.

Capua (chiesa): scandali dei successori del vescovo Landolfo, I, 68 — divisione del vescovado, 70 — interdetto mandato da Innocenzo III papa, II, 165.

Cardito: è fortificata dall'abate Gerardo, II, 35 — è tolta ai Cassinesi da Ruggiero di Sicilia, 107.

Carlo V (imperatore): sua guerra con Francesco I di Francia, III, 216 suoi capitani che combattono in Lombardia; dà in custodia Francesco I a Carlo vicerè di Napoli, 217.

Carlo VIII di Francia; viene in Italia invitato da Ludovico il Moro, III, 174
— conquista il reame di Napoli; ritorna in Francia; muore, 175.

Carlo Magno: fa venire Paolo Diacono in Francia, I, 37 — visita la badia e concede privilegi all'abate, 41 — chiede un esemplare della Regola, 42 — sua lettera a Paolo Diacono, 43, 299 — testo dei privilegi, 287.

Carlo lo Zoppo figlio di Carlo d'Angiò: sposa Maria, sorella di Ladislao V re d'Ungheria, III, 15 — è imprigionato dopo i Vespri siciliani; è liberato per opera di Nicolò IV e coronato re di Napoli, 36 — domina l'animo di papa Celestino V, 37.

Carlo d'Angiò è chiamato da papa Urbano IV contro Manfredi, III, 4—entra nel reame, 6— prende la rocca Janula e San Germano; sua benevolenza verso i Cassinesi, 7— smunge gli abitanti del reame di Napoli; va in Toscana contro i Ghibellini, 10— spento Corradino, si volge in Lombardia, indi in Oriente, contro Michele Paleologo, 13—manda ambasciatori in Lombar

dia, indi in Oriente contro Michele Paleologo, 13 — manda ambasciatori in Lombardia per trattare della soggezione; manda Bernardo abate legato a Venezia per stringere un'alleanza con quella, 14 — lo manda in Ungheria per il matrimonio del suo primogenito con la sorella di quel re, 15 — sposa a Baldovino II la figlia Caterina, 27 — perseguita l'abate Bernardo, 32 — perdite che fa sotto il pontefice Nicolò III; fa eleggere papa Martino IV e ne è favorito, 35 — Vespri siciliani, 36.

~.

n

Į.

14,

1

0.

Carlo di Durazzo, detto della Pace, nipote di Ludovico d'Ungheria: è investito da papa Urbano VI del reame di Napoli; entra nel reame, 76 — sale a Montecassino; crea Pietro de Tartaris suo gran cancelliere, 77 — testo dei relativi diplomi, IV, 55 — .viene in lotta col pontefice, III, 78 — va in Ungheria ed è ucciso in Buda, 80.

Carlomanno: si rende monaco cassinese, I, 26 — sua legazione a Pipino;
— sua morte, 30.

Carrafa Antonio: è nominato abate cassinese e benedetto da papa Eugenio, III, 124 — divide il governo con i due fratelli, i quali taglieggiano i vassalli e perfino i monaci, 126 — muore, 127.

Carrafa Fabrizio: è deputato da Ferdinando d'Aragona a difendere San Germano, III, 138 — sgomina l'esercito del conte di Trivento, 139 — accheta i ribellati Sangermanesi, 150.

Carrafa Giovanni Antonio: è nominato vicerè dell'abazia cassinese, III, 171 — fa ricollocare i corpi dei santi Benedetto e Scolastica nei loro antichi sepoleri, 166.

Casino o Cassino: sua storia, I, 7, 263.

Castagnola Zaccaria (abate): succede ad Eusebio da Modena, III, 202.

Castelnuovo: castello eretto da Desiderio abate, I, 192 — è donato da abate Nicola a Riccardo di Carinola, II, 55 — è espugnato dall'abate Roffredo, 136 — è occupato da Marqualdo tedesco, 152 — è ricuperato da Roffredo, 155 — è restituito da Federico II ai Cassinesi, 198 — è occupato e tenuto per sei anni da Braccio da Montone, III, 104.

Castreota Isabella, vedova di Guido Fieramosca, gli fa erigere un sepolcro nella basilica cassinese; descrizione del medesimo, III, 224.

Castro-Cielo (castello): congiura di Rainaldo toscano per risalire il seggio badiale, II, 96.

Catalogus Regum, Consulum, Dictatorum, Tribunorum, Patriciorum ac Imperatorum gentis Trojanae, opera di Pietro Diacono, II, 244.

Caterina, figlia di Carlo d'Angiò: è sposata a Baldovino II re, III, 27.

Cava: monastero della SS. Trinità, fondato da monaci cassinesi, I, 105 — vi si riduce Desiderio monaco, 174 — è dato in commenda a Giovanni d'Aragona, III, 159.

Celano: è assediata da Tommaso dell'Acerra e dall'abate Stefano, II, 179.

Celestino III (papa): favorisce Tancredi di Lecce, II, 131 — suoi doni alla badia cassinese, 296 — muore, 144

Celestino V (papa): cerca di tramutare i Cassinesi in Celestini, III, 37 — è dominato da Carlo lo Zoppo e diffida del clero, 38 — rinunzia al papato, 40.

Ceprano: è abbruciata da Ascletino, II, 115 — è assediata da abate Roffredo, 134.

Cerimonie per la creazione degli abati cassinesi, I, 176.

10 - STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO - Vol. IV.

Cervaro: gli abitanti si ribellano, III, 107 — conquistano alcune terre badiali; sono domati e processati, 108 si arrendono al conte di Trivento, fautore di Giovanni d'Angiò, 107.

Cetraro, regione della Calabria: è donata da Sigelgaita ai Cassinesi, i quali poi la cambiano con Atina, II, 3 — è ricondotta all'obbedienza dall'abate Pietro de Tartaris, III, 67.

Championnet, generale francese: entra in S. Germano; respinge le proposte di un armistizio coi regii, IV, 15 — estorce denaro all'abate cassinese, 16 — fa devastare la badia; parte movendo contro Capua, 17 — occupa Napoli, 19 — sua minacciosa lettera all'abate cassinese, 20.

Chiesa: sua condizione nell' xi secolo, I, 169 — sue condizioni alla morte di Federico II imperatore, III, 2 — suoi mali nei secoli xiii e xiv, 44 — aumentano alla morte di Gregorio XI papa, 69 — torbidi al principio del secolo xiv, 94.

Cicala (di) Andrea: è creato dall'imperatore Federico II capitano supremo del reame; sue vessazioni nelle terre cassinesi, II, 207.

Cittadinanza romana goduta dai Casinati, I, 267.

Clefo, re dei Longobardi: conquista il Napoletano, I, 19.

Clemente (antipapa): fugge con Arrigo IV da Roma, I, 255 — ritorna e si oppone a mano armata al nuovo papa Vittore III, ma è scacciato da Roberto Guiscardo, 259 — vi ritorna e vi si fortifica, II, 10 — sua morte, 26.

Clemente (antipapa): sua perversità, III, 70 — va a Napoli, ma ne fugge per rivolta di popolo e si reca ad Avignone, 75 — manda Ludovico d'Angiò a conquistare il reame di Napoli, 80 — muore, 90.

Cod

Clemente III (papa): investe Tancredi di Lecce del regno di Sicilia, II, 122 — sue lettere riguardanti la badia cassinese (testo), 291.

Clemente IV (papa): esorta Carlo d'Angiò a favorire i Cassinesi, III, 9—lontano Carlo, manda abate Bernardo contro Lucera occupata dai Saraceni, 11.

Clemente VI (papa): cita con una bolla Jacopo da Pignataro in Avignone, III, 51.

Clemente VII (papa): è fatto prigioniero dal vicerè di Napoli; campa dalle sue mani, III, 218 — alloga ad Antonio e a Francesco da Sangallo l'esecuzione del monumento a Pietro de' Medici in Montecassino, 221 — pubblica il giubileo, 255 — muove per visitare Montecassino; vi manda in sua vece quattro cardinali, 257.

Clermont: concilio in cui Urbano II bandisce la crociata, II, 15.

Cluny (monastero): dissenso fra que'monaci e quelli di Germania, I, 115 la badia governata da abate Odilone, 134— vi muore Gelasio II papa, II, 38.

Codice di Origene, I, 372.

- di sant' Ambrogio, I, 374.
- di sant' Agostino, I, 375.
- della Storia tripartita di Sozomeno e Teodoreto, I, 384.
- del Credo di Leone IX papa, 1, 386.
- della Grammatica d'Ilderico monaco,
- contenente molte opere di medicina, I, 388.
- di alcune opere di Galeno, I, 390,
- -- di Giustiniano, I, 392.
- di Rabano Mauro, I, 395.
- contenente i commenti di Claudio

vescovo su alcune epistole di san Paolo, I, 396.

- Codice contenente il *Penitenziario* dei romani pontefici, I, 401.
- del Pontificale romano, I, 410.

10

lo

ĝ.

ń

le

1

te

(v)

6.

2.

۰

- contenente scritti di Guaiferio di Salerno, I, 435.
- contenente la Historia recuperationis Hierusalem et Antiochiae, et alia, II, 214.
- contenente l'opera di Pietro Diacono
   De vita et obitu justorum Casinensium,
   II, 244.
- contenente il Catalogus Regum, ecc., gli Scholia Petri Diaconi in diversis sententiis, il commento alla Regola di san Benedetto, II, 245.
- contenente le scritture di Pietro Diacono: De locis sanctis e Rythmum de novissimis temporibus, II, 246.
- contenente due sermoni di Innocenzo III papa, II, 310.
- contenente il trattato: Johannis Praesbiteri de musica antiqua, II, 337.
- contenente gli atti del Concilio di Efeso, II, 338.
- contenente l'opera De curatione partium totius corporis di Paolo da Egina, II, 339.
- contenente un dialogo in versi fra san Benedetto e san Basilio, III, 229,
- contenente poesie di Benedetto dell'Uva, III, 231.

Codici cassinesi: letti e copiati dai monaci, I, 12 — codici dei secoli vii, viii, ix, conservati nell'archivio, 76 — altri passati alla biblioteca Vaticana, 77 — scritti sotto abate Aligerno, 101 — scritti sotto abate Atenolfo, 122 — scritti sotto abate Teobaldo, 133, 394 — scritti sotto abate Desiderio, 208 — esame di alcuni de' più pregevoli, 371.

- contenenti due epistole di san Leone papa, I, 402, 408.
- tre contenenti scritti di san Brunone, vescovo di Segni ed abate cassinese, II, 227.
- manoscritti dei secoli xi e xii, II, 331.
- due contenenti le opere del prete Ausilio, II, 335.
- Colajanni, vescovo di Sora: aiuta il regio colonnello Rodio ad entrare in Sora e ad arrestare Mammone, IV, 111.
- Colonna Vittoria, marchesana di Pescara: s'adopera per far riavere ai Cassinesi la terra di San Magno, III, 216.
- Comino: è usurpata ai Cassinesi e riconquistata dall'abate Gerardo, II, 35,
   è rovinata dal terremoto, 38 è tolta ai Cassinesi da Ruggiero di Sicilia, 107.
- Commemorazione delle giornate del 10, 11 e 12 maggio 1799 nel monastero cassinese, IV, 112.
- Commende della Chiesa: che cosa fossero, III, 129.
- Commento ad un passo di Dante nel xxII canto del Paradiso, III, 307.
- Commento al prologo della Regola di san Benedetto, scritto da Paolo Diacono, I, 295.
- Conca (castello): è ceduto dai Cassinesi, I, 191.
- Conca (pittore): dipinge nella basilica cassinese, III, 264.
- Consalvo: guerreggia contro i Francesi per Ferdinando II d'Aragona, III, 175 — passa dalla parte di Ferdinando il Cattolico, 176 — è nominato suo vicerè, 178 — guerreggia contro i Francesi; vittoria che riporta, 179 — espugna Montecassino uccidendo il presidio francese; sconfigge i Francesi al Gari-

gliano, 180 — rileva la badia cassinese unendola alla congregazione di santa Giustina di Padova, 190.

Conti (de') Pietro (abate): succede a Roffredo de Lisola; suoi costumi, II, 163 — si assoggetta ad Ottone IV, 164 — sua morte, 165.

Contratto di abate Aligerno per la fondazione di S. Angelo in Theodice (testo), I, 334.

Corenzio (pittore): dipinge nella basilica cassinese, III, 264.

Cornaro Antonio, cardinale ed arcivescovo di Bologna: bandisce i monaci di santa Giustina in Padova dalla loro badia, III, 187.

Coro ambrosiano e gregoriano, I, 166.
Coro in legno scolpito conservato nella chiesa di Montecassino, III, 239.

Corradino di Svevia: è osteggiato dall'abate Bernardo, III, 12 — è ucciso, 13.

Corrado il Salico: libera i Cassinesi dalla tirannide di Pandolfo di Capua e del monaco Basilio, I, 141 — concede al nuovo abate Richerio diploma di confermazione del patrimonio di san Benedetto, 143.

Corrado, figlio di Arrigo IV: fugge di Germania, è coronato re d'Italia e sposa Matilde di Sicilia, II, 10.

Corrado, conte di Sora: sua guerra contro l'abate Roffredo, II, 157 — è cacciato da Sora; si rinchiude a Torello; si arrende, 158.

Correale Casimiro (monaco): serive il Lexicon Hebraeo, Chaldaeo-Biblicum, IV, 6.

Corte fatta costruire a Montecassino dall'abate Ignazio Squarcialupi, III, 207.

Cortenova: vittoria di Federico II sui Milanesi, II, 205. Costantino (abate), I, 19.

Costantino I, signore di Cagliari: fonda un monastero e fa ricca donazione ai Cassinesi, I, 225.

Costantino Africano (monaco): sua dottrina nell'arte medica, I, 209 — sua vita, 210.

Costantino Monomaco: suoi doni a san Pietro e a san Benedetto, I, 157.

Costantinopoli: prigionia di Ugo di Francia, II, 17.

Costantinopoli (chiesa): si 'ribella, I, 157.

Costanza, figlia di Ruggiero II: è sposata ad Arrigo di Germania, II, 121 — scende con lui nel Napoletano, 127 — rimane in Salerno, 129 — cade in mano di Tancredi di Lecce, 132 — è rilasciata in libertà, 134 — rimane in Sicilia, 141 — ne scaccia i baroni tedeschi, 146 — dà ad Innocenzo III il baliato del figlio Federico; muore, 147.

Costanza: concilio, in cui è eletto papa Martino V, III, 99; i padri emanano una bolla, in cui regolano l'amministrazione del censo della badia cassinese; altra bolla alle terre soggette ai Cassinesi, 100 — testo delle bolle, IV, 65.

Costumanze dei monaci cassinesi alla fondazione del monastero, I, 10 — nel nono secolo, 53 — nuove costumanze introdotte da san Pier Damiano, 188 — capitoli di riforme di Innocenzo III papa, II, 169 — costumanze dei monaci nel xiv secolo, III, 40 — la disciplina è curata dall'abate Andrea di Faenza, 62.

Cremona: parlamento ivi tenuto dai legati di Carlo d'Angiò e dai messi delle città lombarde che gli si sottomettono, III, 14. Crociata bandita da Urbano II a Clermont, II, 15 — capi di essa; i crociati passano per Montecassino, 16 — ostacoli che trovano in Alessio Comneno, 19.

Cronaca cassinese di Leone Ostiense: sue varie edizioni, I, 212.

Cronaca cassinese di Pietro Diacono, II, 243.

Cronisti anonimi (i due), I, 76 — brani inediti delle loro Cronache, 323.

Cronologia degli abati cassinesi, IV, 113.

Cucuruzzo (castello): è dato ai Cassinesi, I, 191 — è rovinato dal terremoto, II, 38 — è devastato nella guerra fra Innocenzo II e Ruggiero di Sicilia, 107 — è domato dall'abate Pietro de Tartaris, III, 67 — si sottomette all'abate Pirro, 102.

Curtis (de) Michele, commissario di campagna: è nominato visitatore della regione cassinese, IV, 101.

D

Datto, barese: è tradito da Pandolfo di Capua, I, 124.

De Foro Fori et de Foro Poli, opera di Benedetto Canofilo, III, 237.

De gestis Alphonsi Davali marchionis Vasti, poema in versi eroici di Onorato Fascitelli, III, 234.

De locis sanctis di Pietro Diacono, II, 246.
De viris illustribus Casinensibus, opera di
Pietro Diacono, II, 244.

De vita et obitu justorum Casinensium, opera di Pietro Diacono, II, 244.

Desiderio (abate), I, 33.

8

6

35.

15

Desiderio (monaco): è creato abate per opera di Stefano IX papa, I, 166 — è mandato come apocrisario a Costantinopoli per trattare della cacciata dei Normanni, 167 — sua origine e sua gioventù, 173 — come si facesse monaco contro la volontà dei parenti suoi; è benvoluto da papa Leone IX; va a Salerno, indi a Montecassino; è eletto abate; interrompe il viaggio a Costantinopoli per la morte di papa Stefano IX, 174 — ritorna a Montecassino, 175 — è creato cardinale da papa Nicolò II, 176 —

ne riceve un privilegio ed è nominato legato apostolico nella Campania, Puglia e Calabria, 179 - testo del privilegio, 418 - preude parte al sinodo tenuto in Roma, come cardinale di Santa Cecilia, 180 - si reca a Roma per l'elezione del nuovo papa, 184 - sua amicizia con san Pier Damiano, 185 - ottiene nuove donazioni da Riccardo di Capua, 191 fa riedificare e restaurare la basilica e il monastero, 195 — fa cessare gli scandali nel monastero dell'isola di Tremiti, 201 - ritrova il sepolero di san Benedetto, 204 - fa trascrivere codici, 221 - manda due monaci in Ungheria a richiesta di santo Stefano, re di quel paese, 222 - altri ne manda in Sardegna, 224 — ottiene donazioni da papa Alessandro II, 229 - è condotto a Roma dal nuovo papa Gregorio VII, 235 - accoglie nel monastero il fuggiasco Gisulfo di Salerno, 241 - s'interpone fra Giordano di Capua e Roberto Guiscardo, 242 — è chiamato ripetutamente a Farfa da Arrigo IV, 250 — vi si reca, 253 — disputa coll'antipapa e coll'imperatore, da cui ottiene una bolla d'oro, 254 — esorta Roberto Guiscardo a muovere in aiuto del papa, 255 — ospita Gregorio VII nella badia, 256 — morto questi, rifiutasi di salire al pontificato e ripara a Montecassino, 257 — va a Roma, ove è fatto a forza pontefice; fugge a Montecassino; nel concilio di Capua si arrende, va a Roma ed è consacrato papa, 259 (vedi Vittore III papa).

Desiderio, re dei Longobardi: favorisce la badia di Montecassino, I, 31 testo del suo precetto, 282 — cade in potere di Carlo Magno, 40,

Digiuni introdotti in Montecassino da san Pier Damiano, I, 188.

Diodato (abate), I, 48.

Diopoldo, castellano di rocca d'Arce. combatte con Atenolfo decano per Arrigo VI imperatore, II, 131 - leva un esercito, 136 - signoreggia la Puglia e la Terra di Lavoro dopo la morte di Arrigo VI, 144 - aiuta Marqualdo, 152 - saccheggia San Germano; si riduce a rocca d'Arce, 153 — è sconfitto presso Capua da Gualtiero di Brenna, 155 - è nuovamente vinto presso Barletta; vince e imprigiona Gualtiero presso Sarno, 156 - si rappacifica col papa, 157 aiuta Corrado, conte di Sora, 158 chiama nel reame Ottone IV imperatore, 164.

Diploma di Arrigo II il Santo (testo), I, 358.

- di Carlo di Durazzo, con cui crea gran cancelliere l'abate Pietro de Tartaris (testo), IV, 55.
- di Gisulfo (testo), I, 272.
- di Gunnario di Sardegna (testo), II, 272.

- Diploma di Ladislao a favore di S. Pietro a monastero (testo), IV, 63.
- di Landolfo e Pandolfo, principi di Capua, all'abate Aligerno (testo), I, 338.
- di Lotario imperatore (parte del testo), II, 269.

E

Ē

Eq

ξ'n

Eri

En

Ēr.

- di Ottone II (testo), I, 343.
- di Ruggiero II, che conferma all'abate
   Oderisio la prepositura di Sant'Eustachio in Pietrabondante, II, 242.
- dello stesso a favore dell'ospedale di Montecassino, II, 270.
- del patrizio Tertullo: sue donazioni a san Benedetto (testo), I, 270.

Diplomi riguardanti il possesso di Pontecorvo (testo), II, 237.

- di Aloara e di Landenolfo di Capua (testo), I, 348.
- di Ruggiero, duca di Puglia e di Calabria (testo), II, 223.

Diritto canonico coltivato in Montecassino, III, 236.

Docibile di Gaeta: è eletto abate; è scacciato da Giovanni III abate, I, 119.

Domenico (abate), II, 119.

Donazione di Comita di Azzen ai Cassinesi (testo), I, 443.

- di Costantino di Garbian ai Cassinesi (testo), I, 444.
- del popolo di Terracina alla badi a cassinese (testo), I, 356.

Doroteo, poemetto in ottave di Benedetto dell'Uva, III, 230.

Dragonera: battaglia ivi combattuta fra papa Leone IX e i Normanni, I, 156.Drogone, conte di Puglia, I, 150.

Durazzo: vi entra Ugo di Francia e vi

è imprigionato, II, 17.

Durazzo (famiglia) vedi Carlo, Ladislao, Margherita. E

Egidio (abate), II, 118.

Enzio, bastardo di Federico II: è nominato re di Sardegna, II, 206.

- Epistola di sant' Agostino intorno al mistero della SS. Trinità (testo), I, 375
- di Carlo Magno a Paolo Diacono (testo), I, 299.
- dei Cassinesi ai monaci di Germania, (testo), ·1, 115.
- della regina Giovanna intorno ad una ribellione dei Sangermanesi (testo), IV, 49.
- Epistole di Alessio Commeno all'abate Oderisio (testo), II, 220.
- dell'abate Bernardo intorno alla sua legazione in Ungheria (testo), III, 275.
- di papa Innocenzo III, riguardanti la badia cassinese (testo), II, 296.
- di san Leone papa: codici cassinesi,
   I, 402.
- tre dei padri del concilio di Costanza (testo), IV, 65.
- Equizio: offre a san Benedetto il figlio Mauro, I, 5.
- Erasmo (monaco): è chiesto a maestro di teologia dall'Università di Napoli, II, 194.
- Erbia da Bolita, giustiziere di re Guglielmo il Malo: usurpa terre cassinesi; è accusato dall'abate Rainaldo e condannato dal re, II, 114 — testo della sentenza, 274.
- Erchemperto (monaco): è mandato da abate Angelario a rimettere la badia di Montecassino, I, 79 — sua vita e sua Cronaca, 81.

Ermete (abate), I, 31.

Errico, figlio di Federico II: si ribella

al padre, II, 203 — muore prigioniero nella rocca di Martorano, 208.

Errico di Castiglia: si arrende all'abate Bernardo dopo la rotta di Tagliacozzo e ne ha salva la vita, III, 11.

Eugenio (papa): dà Spoleto all'abate Pirro, III, 112 — osteggia Alfonso d'Aragona; scomunica l'abate per il suo tradimento, 113 - gli manda contro Vitellesco patriarca con un esercito; lo imprigiona in Roma nel Castel Sant'Angelo, 114 - riceve epistole dai Cassinesi, che chiedono di eleggersi un abate, 121, 123 - riconosce Alfonso re di Napoli e lo investe del reame; benedice il nuovo abate cassinese Antonio Carrafa, 124 - morto questi, si piega ad approvare che la badia sia data in commenda a Ludovico Scarampa, 130 - manda questi contro i Turchi, 133.

Eulogimonopoli: sua fondazione, I, 64 cambia il nome in quello di San Germano, 66.

Eusebio da Modena, abate di santa Giustina in Padova: è eletto preside del congresso degli abati in San Germano, III, 190 — prende solenne possesso della badia cassinese in nome della sua congregazione, 192 — fa patti scritti con Giovanni de' Medici, già abate commendatario, 198 — favori che ottiene dal papa Giulio II e da Ferdinando il Cattolico; fa rifiorire la badia; compiuto il triennio, si dimette e gli è dato a reggere il monastero di san Pietro in Modena, 202.

Evandro (rocca di), I, 126 — è data da Pandolfo di Capua a Todino, 138 — è riconquistata da abate Richerio, 143 — è custodita da Ardemano, fratello di Richerio, il quale con un agguato v'imprigiona il conte di Teano che voleva impadronirsene, 153 — è occupata dal deposto abate Oderisio, II, 54 — questi la restituisce ai Cassi-

nesi, 55 — si ribella, ma è ricuperata dall'abate Atenolfo, 167 — è tolta ai Cassinesi da Onorio III, 177 — è loro resa da Ladislao di Durazzo, III, 84 — vi si rinchiude l'abate Crisostomo che si arrende al principe d'Oranges, 219.

ř

F

Fagis (de) Angelo (monaco), detto il Sangrino: detta versi per il sepolcro di Guido Fieramosca, III, 225 — è nominato abate, 239 — festose accoglienze che riceve in San Germano, 241 — edifizii che fa costruire, 242 — depone solennemente le ceneri di Pietro de' Medici nel sepolcro eseguito dal Sangallo, 243 — muore, 246.

Farfa: incontro di papa Nicolò II e di Desiderio abate, I, 176.

 badia, I, 114 — i monaci accolgono Arrigo IV, 249.

Fascitelli Onorato (monaco): sua vita, III, 233 — sue poesie latine, 234. Federici Giovanni Battista: succede al fratello nella prepositura dell'archivio cassinese: scrive la storia degli antichi duchi di Gaeta, IV, 6 — trattiene i novizii nella badia disertata all'avvicinarsi dei Francesi, 29.

Federici Placido: è preposto all'archivio cassinese; ne rassegna i codici; comincia la storia della badia della Pomposa; sua amicizia con gli eruditi del suo tempo, IV, 5.

Federico Barbarossa: sue lotte contro Alessandro III papa, II, 120.

Federico II, figlio di Arrigo VI: è affidato al baliato di Innocenzo III papa, II, 147 — è preso da Marquardo, 154

- è liberato, 158 - interviene a parlamento di San Germano, 159 è incoronato in Roma; toglie terre ai Cassinesi; conferma i beni dell'ospedale cassinese, 177 - suo mal governo, 179 - sposa Jolanda, figlia del re di Gerusalemme, 180 - giura a San Germano di andare crociato; smunge i Cassinesi, 181 - salpa da Brindisi, ma ritorna; nuova partenza, 184 — è male accolto dai Cristiani in terra santa, 185 - udite le nuove d'Italia, ritorna, si unisce a Rainaldo di Spoleto e muove per la Terra di Lavoro, 191 — entra devastando nelle terre cassinesi; assedia invano il legato Pelagio in Montecassino; concede immunità all'abate Landenolfo e rispetta il patrimonio cassinese, 193 - tiene un gran parlamento in San Germano; si riconcilia col pontefice, 197 - restituisce terre ai Cassinesi, 198 guerreggia contro i Lombardi, 203 vince i Milanesi a Cortenova, 205 nomina re di Sardegna Enzio, suo bastardo; è scomunicato dal papa; finge di proteggere l'abate Stefano che gli si sottomette, 206 - nuova guerra contro il papa, 208 - suo lutto per la morte del figlio Errico; sua epistola ai Cassinesi, 209 - deplorabile stato

in cui riduce la badia; muore, 210.

Federico d'Aragona, figlio di re Ferdinando: intercede presso il padre a favore della badia cassinese, III, 171 — succede nel governo a Ferdinando II suo nipote, 175 — tradito da Ferdinando il Cattolico e da Consalvo, perde la corona, 176.

Federico di Lorena, fratello di Goffredo:
accompagna il papa Leone IX in Puglia contro i Normanni, I, 156 —
perseguitato da Arrigo III si rende
monaco a Montecassino, 158 — è
creato abate alla morte di Richerio,
163 — si reca in Toscana da papa
Vittore che gli concede privilegi; va
a Roma, 164 — è creato papa essendo morto Vittore, 165 (vedi Stefano papa).

Ferdinando d'Aragona: succede ad Alfonso; scoppia la guerra con gli Angioini, III, 135 - è sostenuto da Ludovico Scarampa; è soccorso da papa Pio, 136 - affida la difesa di San Germano a Fabrizio Carrafa, 138 - si rassoda sul trono di Napoli; privilegi che concede ai Sangermanesi, 143 - viene in discordia con Paolo II papa, 148 - fa acchetare i Sangermanesi ribellati, 150 — si compone col nuovo papa Sisto IV, 151 - manda legato a papa Innocenzo VIII il figlio Giovanni, che muore in Roma, 169 - bandisce i Cassinesi dalla badia e la fortifica per guerreggiare i baroni, 170 - ottiene pace dal papa, al quale deve cedere la badia, 171 muore, 174.

7

M.

10

iip.

Ferdinando II d'Aragona: riceve la corona dal padre suo Alfonso, III, 174
 gli è tolto il reame da Carlo VIII di Francia; muore, 175.

Ferdinando I, re di Napoli: suo appello ai vescovi e all'abate cassinese contro i Francesi; stanzia a Montecassino, IV, 10 — passa in rassegna il suo esercito con là regina Maria Carolina, 11 — sconfitto prima dai Francesi, torna in possesso del reame, 26 — gli muove contro Giuseppe Bonaparte, 39.

Ferdinando di Spagna, detto il Cattolico: aiuta Ferdinando II d'Aragona contro i Francesi, III, 175 — tradisce Federico d'Aragona e divide il reame di Napoli con Luigi XII di Francia, 176 — rompe in guerra con lui, 179 — vince per opera del suo vicerè Consalvo, 180 — diploma a favore dei Cassinesi, 202.

Fieramosca Guido, signore di Mignano: è sepolto in Montecassino e gli è levato un sepolcro lavorato da Antonio da Sangallo, III, 224.

Filippo, figlio di Baldovino II: è imperatore titolare di Costantinopoli, III, 29.

Filippo il Bello: sue lotte contro il pontefice, III, 44.

Filystad (principe), comandante di Gaeta: arresta il capomassa Mammone, IV, 111.

Fiorenzio (prete): sue persecuzioni contro san Benedetto, I, 5.

Firenze (badia di), I, 105.

Flagellazioni introdotte a Montecassino da san Pier Damiano, I, 188.

Fleury: secondo una favola vi sono trasportati i corpi dei santi Benedetto e Scolastica, III, 163.

Fonte Avellana (monastero) I, 186.

Foresta (della) Ruggiero: combatte per Tancredi di Lecce, II, 132 — assedia inutilmente il decano Atenolfo in San Germano, 133 — si fortifica in Atina; fa scorrerie nelle terre cassinesi, 135.

<sup>11 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO - Vol. IV.

Fortunato da Novara, priore di Montecassino: è assalito dai ribelli Sangermanesi durante l'assenza dell'abate Squarcialupi, III, 212 — muore nella fuga, 213.

Fossanova (badia): festa data in onore di Innocenzo III papa, II, 159.

Francesco I, re di Francia: sua guerra con Carlo V imperatore, III, 216 è vinto a Pavia e dato in custodia al vicerè di Napoli, 217.

Francesi: irrompono nel reame di Napoli, IV, 12 — entrano in San Germano, 13 — loro eccessi, 15 — occupano Napoli, 19 — son costretti ad uscirne, 26 — devastano furiosamente la badia, 30 — incendiano San Germano, 34, 84.

Frangipane Cencio: oltraggia e imprigiona Gelasio II papa, II, 37 — lo fa fuggire da Roma, 38.

Fratte (le): la terra è data ai Cassinesi, I, 191 — si ribella; Desiderio la doma ed eleva il Castelnuovo, 192 — è usurpata da Rainaldo di Gaeta, ma rioccupata dall'abate Oderisio, II, 9 — è tolta dall'abate Roffredo ai Tedeschi, 155 — è riacquistata dall'abate Pietro de Tartaris, III, 68 — si sottomette all'abate Pirro, 102 — è occupata e tenuta per sei anni da Braccio da Montone, 104.

Ger

Ger

Gen

Gez

Ghe

Gia

Gior

Frosinone: è abbruciata da Ascletino, IJ, 115.

Fumone (castello): vi è rinchiuso da Onorio II l'antipapa Burdino, II, 49.

G

Gadaleta Sebastiano (abate): compie nel 1727 la ricostruzione della basilica cassinese; invita papa Benedetto XIII a consacrarla, III, 266 — descrizione della consacrazione, 267 — nomi dei personaggi intervenuti, 269.

Gaeta: suo reggimento, I, 70 — assediata da Pandenolfo di Capua chiama in aiuto i Saraceni, 70 — è soggetta a Riccardo di Capua, 239 — vi ripara Ladislao di Durazzo fuggito da Napoli, III, 83 — occupata prima dai Francesi, si arrende al re di Napoli, 1V, 106.

Galeno: codice cassinese contenente alcune sue opere, I, 390.

Garbian (di) Costantino: dona una chiesa ai Cassinesi, I, 444.

Garigliano: battaglia in cui Consalvo re-

spinge i Francesi, III, 180 — muore affogato Pietro de' Medici, 181.

Gattola Erasmo: si rende monaco cassinese, IV, 2 — gli è affidato l'archivio, studia i codici cassinesi ed aiuta gli studiosi di storia, 3 — sue opere, 4.

Gattola Errico Maria (monaco): cerca di allontanare dall'archivio cassinese la furia dei Francesi, IV, 30.

Gelardo (abate): succede a Bernardo III abate, III, 34.

Gelasio II (papa): sua elezione; sconvolgimenti in Roma; fugge a Gaeta, II, 37 — si reca a Capua e a Montecassino; torna a Roma; ripara a Pisa; muore a Cluny, 38.

Genova: aiuta Giovanni d'Angiò contro Ferdinando d'Aragona, III, 136.

Gerardo (abate): sua origine dai conti

dei Marsi; sua elezione, II, 33 — suoi fatti d'arme, 34 — fa scrivere la visione d'Alberico; chiude prigioniero in rocca Janula l'antipapa Burdino, 40 — muore, 41.

Gerardo (cardinale): è accusatore dei Cassinesi nel giudizio di Lagopesole, II, 79.

Gerardo (monaco): è creato vescovo di Siponto, I, 185.

Gesta Dei per Francos, II, 215.

T.

M-

Gezzone di Pontecorvo: sua donazione alla badia di Montecassino, I, 166.

Gherardo, vescovo di Firenze (vedi Nicolò II).

Giacomo d'Aragona: tiene occupata la Sicilia aiutato da Ruggiero di Lauria, III, 36.

Giaquinto (monaco): favorisce il divisamento di Desiderio di rendersi monaco, I, 173.

Giordano Luca (pittore): dipinge nella basilica cassinese, III, 264.

Giordano I di Capua, figlio di Riccardo:
sua guerra contro Roberto Guiscardo,
sedata dall'abate Desiderio, I, 242
fa rubare da Montecassino il tesoro del vescovo di Rosella, 243 — si
unisce ad Arrigo IV contro il papa e cerca di guadagnare l'abate Desiderio,
250.

Giordano di Calabria, capitano imperiale: custodisce la badia di Montecassino, quasi deserta, II, 207.

Giovanna, regina di Napoli: scrive un diploma con cui frena i suoi ministri e protegge la badia cassinese, III, 60 — parteggia per l'antipapa Clemente, 71 — aiuta l'abate Pietro de Tartaris a domare la rivolta di San Germano, 75 — sua epistola intorno a questa rivolta, IV, 49 — è scomunicata e spodestata da Urbano VI, III,

76 — è imprigionata col marito Ottone, 77.

Giovanna II, regina di Napoli: succede a re Ladislao, III, 96 — rende ai Cassinesi le terre tolte da Ladislao, 99 — s'inimica col papa Martino V; adotta come figlio Alfonso d'Aragona dichiarandolo suo erede, 103 — aiuta l'abate Pirro a ricuperare la terra di San Pietro in fine, 111 — si unisce con Ludovico contro Alfonso; muore, 112.

Giovanni (abate), I, 20.

Giovanni II (abate): si dimette, I, 112.
Giovanni, arcidiacono capuano: è fatto
creare abate cassinese da Landolfo I,
e da Atenolfo II, I, 85 — conduce i
monaci a Capua e leva la chiesa di
san Benedetto, 86.

Giovanni XV (papa): suo privilegio all'abate Mansone, I, 105 — testo del medesimo, 345.

Giovanni XXII (papa): abolisce la nomina degli abati cassinesi e vi sostituisce il governo dei vescovi mandati dal pontefice, III, 46 — mal governo di questi, 47.

Giovanni XXIII (papa): eccita contro il deposto papa Gregorio XII Ludovico d'Angiò, III, 94 — entra in Roma con lui e l'incorona, 95 — rinuncia al papato nel concilio di Costanza, 99.

Giovanni (re): sua guerra contro Federico II imperatore, II, 191 — si reca a Roma a chieder danaro al papa; ritorna nel reame, ma fugge innanzi all'imperatore, 192.

Giovanni, vescovo di Velletri: sua scandalosa elezione a pontefice; prende il nome di Benedetto X, I, 175 — è deposto da papa Nicolò II, 176.

Giovanni Beneventano: peregrina a Gerusalemme, I, 105 — suoi viaggi, 118

- ritornato, è eletto abate, 118 - sua morte, 119.

Giovanni il Marsicano: è gridato abate da pochi monaci contro l'abate Pietro, ma rinunzia, I, 159.

Giovanni d'Angiò: muove contro Ferdinando d'Aragona, III, 136 — accoglienze che trova fra i baroni; conquiste, 137 — è sconfitto presso Troja in Puglia e perde il reame di Napoli, 143.

Giovanni d'Aragona, figlio di Ferdinando: è nominato da papa Sisto IV abate commendatario di Montecassino; vi manda due amministratori, III, 151 si reca con gran corteggio a Roma a ringraziare il pontefice, 152 - è accolto con feste a Montecassino, indi ritorna a Napoli, 153 - suo continuo andirivieni fra Napoli e San Germano, 155 - entra solennemente in San Germano, 156 - è consacrato diacono in Montecassino, 157 - privilegi che ottiene dal padre e dal pontefice; è nominato cardinale, 158 - viene in discordia col suo ministro Ludovico de Borzis e lo bandisce; si reca come legato pontificio dal re d'Ungheria, 160 - trova i corpi dei santi Benedetto e Scolastica, 164 - è mandato dal padre legato a papa Innocenzo VIII; muore in Roma, 169.

Giovanni di Gaeta (monaco): sua origine; sua vita; è creato pontefice alla morte di Pasquale II papa, II, 36 (vedi Gelasio II papa).

Giovanni da Procida: prepara la rivolta contro Carlo d'Angiò, III, 35.

Girolamo di Piacenza (abate): ritrova i sepoleri dei sauti Benedetto e Scolastica, III, 261.

Gisulfo (abate): fa edificare la chiesa ed il monastero di san Salvatore, I, 44. Gisulfo, duca di Benevento: sue donazioni ai Cassinesi, I, 23 — testo del relativo diploma, 272.

Gisulfo di Salerno, figlio di Guaimaro: aggrava gli Anialfitani, uccisori del padre; è assediato in Salerno da Roberto Guiscardo e da Riccardo di Capua, I, 240 — è vinto e ripara a Montecassino; perseguitato da Roberto, fugge a Roma, 241.

Giubileo bandito da Clemente VII papa, III, 255.

Giuliano (monaco): è deputato dal giustiziere imperiale rettore della badia cassinese fino all'elezione del nuovo abate, II, 203.

Giulio II (papa): ordina l'aggregazione della badia cassinese a quella di santa Giustina di Padova; indice un parlamento di abati in San Germano, III, 190 — sue lettere per far confermare abate Eusebio da Modena, 201 — bolla a favore della badia cassinese, 202 — muore, 209.

Giuntura: è domata dall'abate Pietro de Tartaris, III, 67.

Giustiniano: codice cassinese delle sue leggi, I, 392.

Giustino Spagnuolo (abate), III, 203.

Glanfeuil (badia): è assoggettata da papa
 Urbano II alla badia cassinese, II, 11
 — diploma di abate Rainaldo da Collemezzo, 111.

Goffredo, duca di Lorena: accompagna papa Leone contro i Normanni, I, 156
 — cresce in potenza impalmando Beatrice, duchessa di Toscana, 157
 — combatte Riccardo, principe di Capua, 200.

Gottifredo, fratello del decano Atenolfo: è torturato innanzi a San Germano, II, 133.

Grammatica di Ilderico monaco, I, 386.

Graziano (abate), I, 31.

.

3,

ij.

ne

di.

. 10

TO L

Graziano da Milano (abate): succede all'abate Zaccaria Castagnola, III, 202. Gregorio (abate), I, 20.

Gregorio II (papa): conforta Petronace a rimettere in piedi la badia di Montecassino, I, 22.

Gregorio VI, papa simoniaco, I, 154.

Gregorio VII (papa): sua elezione, I, 232 - sua lettera all'abate Desiderio, 233 - si reca a Montecassino e ne conduce seco a Roma abate Desiderio; cerca di ricondurre sulla buona via Arrigo IV; tiene un concilio in Roma; scomunica Roberto Guiscardo, 235 manda monaci cassinesi in Inghilterra; 21 - scomunica Arrigo IV, che gli si sottomette, 236 - nuove scomuniche lanciate sull'imperatore, 237 - dà asilo a Gisulfo di Salerno, 241 - scomunica Roberto Guiscardo e gli manda contro un esercito, facendolo ritirare dalle terre papali, 242 - scomunica Giordano di Capua, 243 - interdice la chiesa cassinese, 244, 452 — toglie l'interdetto, 245, 453 - nuove lotte con Arrigo IV, 245 - sue lettere all'abate Desiderio, 246, 248 - è assediato in Castel Sant'Angelo, 254 è liberato da Roberto Guiscardo, 255 - si ritira a Montecassino, 256 muore in Salerno dopo aver eletto Desiderio a succedergli, 257.

Gregorio IX (papa) succede ad Onorio III;
rompe in guerra con Federico II, II,
183 — manda l'abate Laudenolfo
Sinibaldo con altri legati per far partire Federico II in Terra santa, 184
— scomunica Rainaldo di Spoleto e
manda in Terra di Lavoro un esercito
contro di lui, 185 — si riconcilia con
Federico II, 199 — conferma con una
bolla ai Cassinesi il privilegio di papa

Zaccaria, 200 — fa edificare in San Germano un convento per i frati di san Francesco, 201 — scomunica Federico II per la nomina di Enzio a re di Sardegna, 206.

Gregorio X (papa): invita Michele Paleologo al sinodo di Lione, III, 28 incarica l'abate Bernardo di difendere i legati di lui contro Carlo d'Angiò, 29 — manda l'abate Bernardo legato a Michele Paleologo, 30.

Gregorio XI (papa): succede a Urbano V; provvede energicamente a rilevare la badia cassinese, III, 65 — nomina nuovo abate Pietro de Tartaris, 66 ritorna da Avignone a Roma; muore, 69.

Gregorio XII (papa): aiutato da re Ladislao rende ai Cassinesi la terra di Pontecorvo; è deposto dal concilio pisano; è protetto dal re Ladislao. III, 94 — rinuncia al papato nel concilio di Costanza, 99.

**Gregorio**, vescovo di Terracina: sua storia della crociata bandita da Urbano II papa, II, 214.

Guaiferio di Salerno (monaco): suoi scritti e suoi costumi, I, 209 — codice delle sue opere, 435.

Guaimaro di Salerno: diventa potentissimo per le donazioni di Corrado il Salico, che gli dà il ducato di Capua, I, 142 — sua alleanza con l'abate Richerio, 145 — ottiene da lui la liberazione del conte Rodolfo, 150 — vince e imprigiona Atenolfo, conte di Aquino, e lo libera per lasciarlo combattere contro Pandolfo e i Normanni, 151 — è ucciso dagli Amalfitani, 240.

Gualtiero, conte di Brenna: sposa una figlia di Sibilla e viene a Roma, 154
 combatte i Tedeschi aiutato dall'abate Roffredo, 155
 è imprigio-

nato da Diopoldo presso Sarno e muore, 156.

Guardia Lombarda (castello): vi si ricovera Rainaldo abate co' suoi, II, 76.

Guarino, gran cancelliere: tenta invano di cacciare i monaci da Montecassino,II, 63 — muore, 67.

Guglielmo Braccio di ferro, duce dei Normanni: è intitolato conte di Puglia, I, 156.

Guglielmo di Grimoaldo, abate di San Vittore di Marsiglia: visita Montecassino e fa voto di ristorare la badia; è creato papa, III, 56 (vedi Urbano V).

Guglielmo I il Malo, re di Sicilia: succede a Ruggiero, II, 113 — tiene un parlamento a Terracena, 114 — rompe in guerra con papa Adriano, 115 — si ricompone con lui, 116 — muore, 118.

Guglielmo II il Buono, re di Sicilia: sposa Costanza ad Arrigo, figlio di Federico Barbarossa, II, 122 — sua morte, 123.

Guibaldo lorenese: è creato abate dopo la deposizione di Rainaldo toscano, II, 92 — suoi timori, 95 — è minacciato da Rainaldo toscano; chiede aiuto all'imperatore, 97 — si dimette dall'ufficio; sue lettere ai Cassinesi, 102.

Guiberto, arcivescovo di Ravenna: per opera di Arrigo IV è nominato papa, I, 245 — prende in Roma il nome di Clemente, 254 (vedi Clemente antipapa).

Guidone (monaco): scrive la visione di Alberico monaco, II, 40.

Gunnario, signore di Cagliari: conferma le donazioni fatte ai Cassinesi da'suoi predecessori, I, 225 — viene a Montecassino, II, 110 — sua scritta a favore dei monaci, 111 — testo della medesima, 272.

Ignazio (sant') di Loyola: sua visita a Montecassino; si ritira per cinquanta giorni in Santa Maria dell'Albaneta, III, 227.

Ildebrando, arcivescovo di Capua: vuole assoggettare i Cassinesi, ma li difende Alessandro II papa, I, 226.

Ildebrando (monaco): combatte i mali della Chiesa, I, 171 — va a Roma con papa Leone IX; s'adopera alla deposizione dell'abate Pietro e all'elezione ad abate di Federico di Lorena, 163, 172 — va alla corte dell'imperatrice Agnese, 175 — tornato, fa una adunanza di vescovi in Siena e fa eleggere papa Gherardo, vescovo di Firenze, che prende il nome di Ni-

colò II, 176 — morto questi, fa eleggere papa Alessandro II, 184 — lo accompagna a Montecassino, 200 — alla morte di lui è acclamato pontefice, 232 (vedi Gregorio VII).

Ilderico (abate), I, 47.

Ilderico (monaco) scrittore, I, 75 — codice della sua Grammatica, 386.

Indice dei codici manoscritti dell'archivio cassinese compilato da Placido Federici, 1V, 5.

Innocenzo II (papa): succede ad Onorio II; scisma; ottiene l'alleanza dell'imperatore Lotario contro Ruggiero di Sicilia unito all'antipapa Anacleto, II, 60 — sue vittorie nel principato di Capua e in Puglia; chiama a Melfi l'abate Rainaldo, per confermare i privilegi cassinesi, 72 — sue accuse contro di essi sostenute da Gerardo cardinale, 79 — accoglie i Cassinesi in grazia, 84 — fa deporre l'abate spergiuro, 88 — tiene un concilio in Laterano; muove contro Ruggiero di Sicilia, 106 — ne è imprigionato e si racconcia con lui, 107.

Innocenzo III (papa): succede a Celestino III papa, II, 144 - caccia i' Tedeschi usurpatori di terre pontificie, 146 - accetta di esser balio del giovane re Federico, che cerca di raffermare sul trono; si serve dell'abate Roffredo, 147 - gli manda aiuti contro Marqualdo tedesco, 149 - lancia contro questi la scomunica. 153 - accoglie Gualtiero, conte di Brenna, 154 - manda aiuti all'abate Roffredo contro il conte di Sora, 157 - tiene in San Germano un parlamento per ordinare con Federico le cose del reame, 159 - suo soggiorno a Montecassino, suoi doni e privilegi ai Cassinesi, 160 - testo delle epistole, 296 - raffrena l'abate Roffredo, 161. 301 - lo fa venire a Roma a riformare la badia di san Paolo, 162 sua lotta con l'imperatore Ottone IV, 164 — depone e imprigiona l'abate Atenolfo; sceglie a nuovo abate Stefano de' conti dei Marsi e riforma la disciplina de' Cassinesi, 169 - testo delle riformazioni, 306 - libera l'abate Atenolfo; muore in Perugia, 174.

Innocenzo VII (papa): succede a Bonifazio IX; toglie a Giovanni Tomacelli la terra di Pontecorvo; muore, III, 93.

Innocenzo VIII (papa): favorisce la congiura dei baroni contro Ferdinando d'Aragona, III, 169 — concede a quest'ultimo la pace a dure condizioni, 171 — dà la badia cassinese in com-

menda a Giovanni de' Medici, 172 — incorpora Pontecorvo ai beni della Camera apostolica, 173.

Innocenzo, vescovo di Mans: manda a chiamare alcuni monaci di san Benedetto, I, 15.

Inquisizione dell'abate Bernardo nella terra di Sant'Elia (testo), III, 277.

Interamne, vedi Termini.

Interdetto di papa Gregorio VII (testo),I, 452 — decreto che lo toglie, 453.

Iscrizione sul sepolcro di Guido Fieramosca (testo), III, 225 — altra che ricorda il soggiorno di sant'Ignazio di Loyola in Montecassino (testo), 227 — altra sul sepolcro di Pietro de' Medici (testo), 243.

**Iscrizioni** sulle porte della basilica cassinese (testo), I, 428.

Isernia (chiesa), I, 183.

Isnardo (abate): succede a Marino da Napoli, III, 34.

Istoria di ciò che avvenne al monastero di Montecassino dall'anno 1796 al 1799, scritta dal p. don G. B. Federici, compendiata e ordinata dal p. don Casimiro Gonzaga, IV, 71.

isola: è ritolta da Napoleone Orsino a
 Giovan Pietro Cantelmo, III, 139 —
 si fortifica contro i Francesi, IV, 95
 — miserando eccidio che fan questi degli abitanti e incendio del paese, 96.

Istrumento fatto scrivere dall'abate Bernardo per l'amministrazione e conservazione del patrimonio cassinese (testo), III, 296.

Italia: sue condizioni nel quinto secolo,
I, 1.

Italia cistiberina: suo stato nell'undecimo secolo, II, 20.

Ius honorum nella città di Roma goduto dai Casinati, I, 267.

Ius sanguinis, II, 177; III, 32.

Ivone Carnutense: scrive l'apologia di Pasquale II papa, II, 31.

J

Jacopo, vescovo d'Aquino: è creato da papa Martino V abate cassinese; rivolta di Cervaro, III, 107.

Jacopo da Pignataro: si ribella ai Cassinesi e solleva i vassalli; devasta le terre cassinesi e deruba il monastero, III, 50 — è invano citato da papa Clemente VI e infuria maggiormente, 51 — si pente, 52 — testo del suo testamento, 301 — è preso e giustiziato, 53.

Janula (rocca): è edificata da abate Aligerno, I, 89 — è fortificata da abate Mansone, 108 — è occupata dai Sangermanesi, ma è loro ritolta dall'abate Gerardo che la amplia e la fortifica, II, 35 — vi è rinchiuso prigioniero l'antipapa Burdino, 40 — è presa dai Sangermanesi, 52 — è fortificata dall'abate Roffredo, 153 — è abbattuta per ordine di Federico II, 178 — abate Stefano Sinibaldo la rialza, 186 — è restituita da Federico II ai Cassinesi, 198 — è fortificata di nuovo dagli imperiali, 203 — è fortificata da Manfredi, III, 6 — è occupata da Carlo d'Angiò, 7 — è riacquistata ai Cassinesi dall'abate Pirro, 101 — è occupata da Alfonso d'Aragona, 116 — Giovanni de' Medici fa sgombrare le soldatesche aragonesi, 178.

La

Jolanda, figlia del re di Gerusalemme: è sposata a Federico II imperatore, II, 180.

Ladislao di Durazzo, figlio di Carlo: è

appoggiato dall'abate Pietro de Tartaris, III, 82—lo conferma nella dignità di gran cancelliere; altri privilegi che concede all'abate e alla badia cassinese, 83— esce di Napoli e ripara a Gaeta; nuovi privilegi ai Cassinesi, 84— cerca di racconciare l'abate con Jacopo di Marzano; è protetto da papa Bonifazio IX, 87— vince il conte di Fondi e ottiene il reame di Napoli, 92— fa rendere ai Cassinesi Pontecorvo; occupa Roma col deposto papa Gregorio XII, 94— taglieggia i Cassinesi, 95— imprigiona l'abate Errico, bandisce i mo-

naci, manda Andrea di Capua a reggere il monastero; è sconfitto da Ludovico d'Angiò; muore, 96.

Lagopesole: convegno di Innocenzo II, Lotario e abate Raimondo, II, 76 esito del giudizio, 84.

Laidolfo, conte di Teano: alleato di abate
Richerio, I, 144 — è protetto dai monaci cassinesi, 145 — tenta impadronirsi della rocca d'Evandro, 152 — vi è imprigionato, 153 — è liberato da abate Richerio, 154.

Lambertenghi (dei) Michele, canonico: è eletto da Ludovico Scarampa governatore generale della badia cassinese; come la reggesse, III, 132. Lamberto, vescovo d'Ostia: ripulsa che ha da abate Oderisio, II, 46 — è nominato papa, 48 (vedi Onorio II).

Landenolfo, principe di Capua: sue donazioni all'abate Mansone, I, 105 testo del relativo diploma, 348.

Landenolfo Sinibaldo (abate): succede a Stefano; si reca a Roma per la benedizione papale, II, 183 — è mandato dal papa in missione a Federico II; mala accoglienza che gli è fatta, 184 — si unisce agli imperiali e fortifica San Germano, 186 — passa ai pontificii, 190 — ottiene da Federico II salvo il patrimonio cassinese, 193 — fa fare penitenze per il terremoto, 202 — muore, 203.

Landolfo I di Capua: fa nominare abate cassinese Giovanni, suo parente, I, 85 — è richiamato all'ordine da papa Agapito II, 87 — protegge abate Aligerno contro Atenolfo d'Aquino, 90 — testo del diploma da lui e dal fratello Paudolfo dato all'abate, 338.

Landolfo VI, duca di Benevento, I, 240.Landolfo, principe di Salerno: si rende monaco in Montecassino, I, 97.

Landolfo (vescovo), signore di Capua: tradisce l'imperatore Ludovico II, I, 60 — perseguita i monaci cassinesi, 67.

Landone, arcivescovo di Messina: è eletto dai Cassinesi giudice e deputato alla scelta del nuovo abate invece di Pandolfo; sceglie Stefano di Cervario, II, 205.

Landone, conte d'Aquino: fa prigioniero l'abate Richerio, I, 144 — scoppiata la pestilenza in Aquino, fa penitenza recandosi a Montecassino, 146 — favorisce il monaco Basilio, 146.

Landone da Montelongo: è inviato da papa Innocenzo III in aiuto all'abate Roffredo, II, 149. Lazio: suoi confini, I, 264.

Lega lombarda: è risuscitata da Onorio III papa, II, 180.

Legge di soppressione delle congregazioni monastiche in Italia, IV, 44.

Legnano: battaglia, II, 121.

Leno (monastero), I, 142.

Leone (abate), I, 20, 84.

Leone IX (papa): pellegrina in Puglia; sale a Montecassino, I, 154 — tornato in Roma, concede quattro privilegi di confermazione ai Cassinesi, 155 — testo dei medesimi, 369 — muove contro i Normanni in Puglia; li affronta presso Dragonera, ma è vinto e imprigionato, 156 — liberato, soggiorna in Capua, indi ritorna a Roma e muore, 157 — testi di due sue epistole, 402.

Leone X (papa): accoglie in Roma l'abate Ignazio Squarcialupi, III, 209 — condona ai Cassinesi il tributo che doveano pagargli: sua lotta a favore della badia, 210 — muore, 211.

Leone Marsicano, monaco, poi cardinale vescovo d'Ostia: sua vita, I, 211 — sua Cronaca cassinese, 212.

Leopoldo duca d'Austria: interviene al parlamento di San Germano per fermare la pace fra Gregorio IX papa e Federico II imperatore, II, 198 — ottiene dall'imperatore una epistola a favore dei Cassinesi, che porta a Montecassino; muore lasciando un legato alla badia, 199.

Lettera di papa Celestino III, con cui accompagna doni alla badia cassinese (testo), II, 296.

Lettere coltivate in Montecassino dal vi al IX secolo, I, 75 — nel XVI secolo, III, 228.

Lettere di papa Alessandro III riguardanti la badia cassinese (testo), II, 284.

<sup>12 -</sup> STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO - Vol. IV.

Lettere di papa Clemente III riguardanti la badia cassinese (testo), II, 291.

- di papa Lucio III riguardanti la badia cassinese (testo), II, 289.
- dei monaci mandati per riformare Montecassino (testo), III, 303.
- Leva (di) Antonio, capitano di Carlo V: prende Milano, III, 217.
- Lexicon Hebraeo-Chaldaeo-Biblicum del monaco Casimiro Correale, IV, 6.
- Lione: sinodo tenuto da Gregorio X papa, III, 28.
- Lirino (badia): il suo rettore Bernardo Ayglerio è nominato da papa Urbano IV abate cassinese, III, 5.

Lisola (de) Roffredo (abate): è onorato e favorito da Clemente III papa; fa una lega coi baroni vicini, II, 123 parteggia per Tancredi di Lecce, 124 - ne riceve doni; dà statuti a Pontecorvo e a Sant'Angelo in Theodice, 125 — testo dei medesimi, 276 — giura fedeltà ad Arrigo VI e ne ottiene un privilegio, 128 - è condotto come ostaggio in Germania, 129 - ritorna in Italia alla testa dell'esercito imperiale, 134 - si unisce con Atenolfo decano; loro fatti d'arme, 135 - accoglie Arrigo VI a Montecassino e lo accompagna, 137 — gli assoggetta la Sicilia, 138 - compensi che ne ottiene, 139 - si unisce al vescovo di Worms, mandato da Arrigo, e rade al suolo le mura di Napoli e di Capua, 142 — aiuta papa Innocenzo III, 147 - rifiuta il giuramento di fedeltà a Marqualdo, 148 - fugge da San Germano ed è assediato in Montecassino, 150 - v'introduce un presidio; fortifica la rocca Janula e San Germano, 153 - si unisce a Gualtiero, conte di Brenna, e ricupera parecchie terre, 155 - è deputato dal papa a conchiudere le nozze tra Federico II e una figlia del re d'Aragona; combatte e vince il conte di Sora, 157 — interviene al parlamento di San Germano; ospita Innocenzo III nella badia; ne ottiene una bolla, 160 — testo della medesima, 303 — con altra bolla è da lui raffrenato, 161 — è chiamato a Roma a riformare la badia di San Paolo; muore a Montecassino, 162.

Luc

Loffredo: desta la ribellione in San Germano, III, 73 — saccheggia il monastero cassinese, 74 — è appiccato, 75.
 Liuzio, vedi Lucio.

Lotario, re di Lorena: suo spergiuro e sacrilegio, I, 61 — sua morte, 62.

Lotario di Sassonia (imperatore): si unisce ad Innocenzo II papa, II, 60 si avvicina vittorioso al Napoletano e si ferma nella valle di San Germano, 70 - assedia invano Montecassino; l'abate viene a patti; conquista il principato di Capua e intraprende la conquista di quel di Puglia, 72 - interviene al giudizio di Lagopesole, 78 — favorisce i Cassinesi, 83 - si reca a Montecassino e fa deporre l'abate Rainaldo spergiuro, 88 - fa una confermazione dei beni cassinesi, 92 - testo della medesima, 269 - torna in Germania, 95 - sua morte, 97.

Lucarelli Marino (abate): è maltrattato da un uffiziale francese, IV, 13 — è costretto a pagare seimila ducati al generale Matthieu, 14.

Lucera: è fortificata da Manfredi, III,
6 — vi si difende Sibilla, vedova di
Manfredi, aiutata dai Saraceni, 10 - è
campeggiata dall'abate Bernardo, 11.

Lucio (o Liuzio, monaco): va a Gerusalemme, I, 105 — torna e'fonda il monastero di Santa Maria dell'Albaneta, 113. Lucio III (papa): sue lettere riguardanti la badia cassinese, II, 289.

er-

ni-

U)

1]-

18,

31

00-

Ludovico II: sua guerra contro i Saraceni, I, 51 — conserva i privilegi ai Cassinesi, 52 — sua terza calata in Italia e nuovi privilegi concessi ai Cassinesi, 60 — prende Capua, 61 — altre imprese contro i Saraceni, 62 — è imprigionato da Adalgiso, duca di Benevento, 64 — protegge il vescovo Attanasio, 65 — muore presso Brescia, 66.

Ludovico II d'Angiò: è mandato dall'antipapa Clemente in Italia, III, 80 — occupa Napoli, 81 — è osteggiato da papa Bonifazio IX, 87 — segue le parti di papa Giovanni XXIII e muove contro Roma occupata dal deposto Gregorio XII e da Ladislao, 94 — entra in Roma; è incoronato; campeggia rocca Secca, 95 — sconfigge re Ladislao, 96.

Ludovico III d'Angiò: è favorito contro Giovanna II da Martino V papa, III, 103 — è vinto da Alfonso d'Aragona presso Napoli, 104 — è ritratto dalla guerra da papa Martino, 110 — fa lega con Giovanna contro Alfonso; muore, 112.

Ludovico di Ungheria: invade il reame di Napoli, III, 49 — ne scaccia re Luigi, 54.

Luigi XII di Francia: succede a Carlo VIII, III, 175 — divide il reame di Napoli con Ferdinando il Cattolico, 176 — nomina Pietro de' Medici vicerè di Montecassino, 178 — viene in guerra con Ferdinando il Cattolico; è vinto e respinto da Consalvo, 179 — nuova sconfitta al Garigliano; ripara a Gaeta, 180.

Luigi, re di Napoli: scacciato da Ludovico d'Ungheria, è protetto dagli Acciajoli, III, 54 - nomina il vescovo Angelo degli Acciajoli suo cancelliere, 55.

Luna (de) Pietro, vedi Benedetto XIII antipapa.

Luriano: vi è imprigionato l'abate Atenolfo, II, 169.

## M

Macarty (di) Giuseppe (monaco): sue dissertazioni sull'antica Casino, IV, 6. Macdonald (generale): è battuto presso

Capua e Cajazzo, IV, 19.

Mack (generale): si fortifica in Capua per difendere Napoli dai Francesi, IV, 12 — manda un legato al generale Championnet per negoziare un armistizio e ne riceve una ripulsa, 15.

Magenola: è fortificata dal conte di Celano che vi si rinchiude, II, 178 si arrende, 179.

Magenolfo, signore di Pontecorvo, I, 57. Majepolto (abate), I, 32, 88.

Majone, ammiraglio di Guglielmo di Si-

cilia: sua benevolenza per la badia, II, 117 — è ucciso, 118.

Mamburdio (II), I, 93.

Mammone Gaetano, capo-massa: risedendo in Sora fa fortificare il paese dell'Isola, che poi è incendiato dai Francesi, IV, 95 — sua fellonia verso l'abate cassinese, 100 — si unisce all'esercito comandato dal duca di Roccaromana, 103 — è sconfitto e fugge vergognosamente a Sora, 104 — vuol resistere al colonnello reale Rodio; è preso; fugge; finisce nelle carceri di Napoli, 111.

Manfredi, bastardo di Federico II: è

voce che uccidesse il padre, III, 3 si fa re di Sicilia; fiera lotta col papa, 4— si prepara a combattere Carlo d'Angiò; è tradito dal conte di Caserta, 6— è vinto a San Germano, indi a Benevento, 7— muore, 10.

Maniace Giorgio, (capitano): chiama i Normanni a cacciare i Saraceni di Sicilia, I, 155.

Manno (sacerdote): muore colpito da un fulmine a Montecassino, I, 188.

Mansone (abate): sua elezione, I, 104
— donazioni che riceve, 105 — testo
del privilegio ricevuto da Giovanni XV,
345 — fonda Rocca Secca e Sant'Elia,
107 — suo traviamento dai costumi
antichi, 108 — predizione del beato
Nilo, 109 ,— è accecato in Capua e
muore, 110.

Mantova: concilio tenuto da papa Pio, III, 136.

badia di san Benedetto: comizio generale dei Benedettini, III, 202.

Maometto II: s' impadronisce dell' impero greco; gli è mandato contro Ludovico Scarampa, III, 133.

Margherita, vedova di Carlo di Durazzo: è appoggiata dall'abate Pietro de Tartaris, III, 81 — lo conferma nella carica di gran cancelliere, 82.

Maria d'Ungheria, sorella di re Ladislao V: è sposata a Carlo lo Zoppo, III, 15.

Maria Carolina (regina): viene alla badia di Montecassino, IV, 11.

Marino, conte di Traetto: fa donazioni di terre al monastero cassinese, I, 166.

Marino (papa): sua lettera a Sicone, perchè restituisca ai Cassinesi S. Angelo in Formis, I, 327.

Marino da Napoli (abate): succede a Tommaso II abate, III, 34.

Marqualdo: è nominato da Arrigo VI balio di Federico, II, 146 — respinto,

cerca di vendicarsi, 147 — richiede invano giuramento di fedeltà dall'abate Roffredo, 148 — devasta le terre cassinesi, 149 — prende San Germano; assedia invano Montecassino, 150 — è placato con l'oro e va in Sicilia, 152 — finge assoggettarsi al papa, ma è scoperto; ritorna in Sicilia, occupa il palazzo reale e prende Federico, 154 — muore, 156.

Marrano Vincenzo, consigliere reale: è deputato a visitare la regione cassinese, IV, 101.

Martino IV (papa): favorisce Carlo d'Angiò; scomunica Michele Paleologo, III, 35.

Martino V (papa): sua elezione nel concilio di Costanza, III, 99 — favorisce Ludovico III d'Angiò contro Giovanna II, 103 — suoi sospetti contro l'abate Pirro, 105 — lo imprigiona in Roma, 106 — nomina abate cassinese Jacopo, vescovo d'Aquino, 107 — vi deputa a governatore Antonio de' Nerli, 108 — tiene nella badia un presidio comandato da Francesco Blanco, 109 — ritrae dalla guerra Ludovico d'Angiò; libera l'abate Pirro, 110.

Martino da Firenze (monaco): è consacrato vescovo di Aquino, I, 183.

Martorano (rocca): vi muore prigioniero Errico, figlio ribelle di Federico II imperatore, II, 208.

Marturo: monastero di San Michele, I, 105.

Marzano (di) Jacopo, signore di Sessa: sue lotte contro l'abate Pietro de Tartaris, III, 86 — fine della guerra, 87.

Maesena (generale): conduce l'esercito francese contro i Napoletani, IV. 39.

Matilde (contessa): sua scrittura a pro della badia cassinese, I, 228 — testo della medesima, 451 — combatte contro Arrigo IV, 246 — viene in Roma col suo esercito ed incuora papa Vittore III a ritornarvi, 260.

Matilde, figlia di Ruggiero conte di Sicilia; sposa Corrado re d'Italia, II, 10,

Mattheis (de), pittore: dipinge nella basilica cassinese, III, 264.

a,

li-

0-

18

te

.

.

3.

m

ø.

Matthieu Maurizio, generale francese: entra in San Germano; sale a Montecassino: estorce danaro all'abate cassinese, IV, 14 — eccessi de suoi soldati; parte da San Germano, 15.

Mauro (san) figlio di Equizio: è offerto dal padre a san Benedetto, I, 5 — è deputato dal santo a propagare l'Ordine in Francia, 15 — fonda il monastero di Glanfeuil, 16 — reliquia del suo corpo mandata dai monaci cluniacensi a Montecassino, 135.

Medici (de') Giovanni: è nominato da papa Innocenzo VIII abate commendatario di Montecassino; vi manda come Governatore Giovanni de Fitiis, III, 172 — è nominato cardinale, 173 — segue le parti dei Francesi, 177 — fa nominare da Luigi XII vicerè di Montecassino suo fratello Pietro, 178 — rinunzia alla commenda cassinese, che con lui finisce, 182 — patti definiti con l'abate Eusebio da Modena, 198 — grazie che concede ai Cassinesi, 199 — è creato papa, 209 (vedi Leone X).

Medici (de') Pietro: è cacciato dai Fiorentini, III, 177 — è nominato da Luigi XII vicerè di Montecassino, 178 — accoglie un presidio francese nel monastero; si unisce all'esercito di Luigi, 179 — muore affogato nel Garigliano; il suo cadavere è portato a Montecassino, 181 — gli è innalzato nella basilica cassinese un sepolcro, 220 — descrizione del medesimo, 221.

Medicis (de) Carlo Orfeo: succede come governatore di Montecassino a Baccio Ugolino, III, 173 — manda suoi ministri per le terre cassinesi, 174 — ottiene la protezione di Carlo VIII di Francia, 177.

Melfi: concilio tenuto da papa Nicolò II, I, 181.

Mellin Carlo (pittore): dipinge nella basilica cassinese, III, 264.

Melo (barone): assolda dei Normanni, I, 122.

Melphium, II, 3.

Merliano Giovanni (scultore): lavora al monumento di Guido Fieramosca nella basilica cassinese, III, 224.

Mery, commissario francese in Atina, IV, 99.

Messali miniati fatti scrivere dall'abate Ignazio Squarcialupi, III, 208.

Messina: si ribella a Federico II imperatore, II, 203.

Michele Paflagone, I, 155.

Michele Paleologo: toglie il trono di Costantinopoli a Baldovino, III, 13 per difendersi da Carlo d'Angiò finge di farsi cattolico romano, 27 — manda dei legati al sinodo di Lione, 28 conchiude una tregua di un anno, 31 — è scomunicato da Martino IV papa, 35.

Milano: è tolta ai Francesi dai capitani di Carlo V imperatore, III, 217.

Milone, priore del monastero di Capua: è eletto vescovo di Sessa, I, 185.

Modena: monastero di San Pietro: è dato a governare a Eusebio da Modena, III, 202.

Moliterno (capo massa): domina in San Germano, IV, 22 — fa abbattere l'albero della libertà, 23 — fortifica San Germano contro i Francesi, 26 l'abbandona, 27. Monaci cassinesi, vedi Montecassino.

Montecassino (badia): sua fondazione. I, 6 - è rovinata dai Longobardi, 20 - risorge sotto abate Petronace. 22 - ne è rubato il tesoro, 48 è minacciata dai Saraceni, 50 - costumanze dei monaci nel nono secolo, 53 - è incendiata dai Saraceni, che uccidono abate Bertario e tutti i monaci rimasti, 74 - vi ritornano i monaci sotto abate Aligerno, 88 - lo stesso abate la restaura, 98 - i gastaldi vicini la danneggiano dopo la morte di abate Mansone, 111 - costruzioni curate dall'abate Atenolfo. 121 - la badia è ampliata dall'abate Teobaldo, 133 — il tesoro rischia di essere rubato da un delegato di Pandolfo di Capua, 138 - la chiesa è spogliata dal monaco Basilio, 140 la badia è minacciata da Pandolfo, 151 — il tesoro è tolto, ma poi tosto restituito da Stefano IX papa, 167 - la basilica è riedificata e decorata dall'abate Desiderio, 195 - essa è solennemente dedicata da Alessandro II papa, 203 - lo stesso abate ingrandisce il monastero, 206 - il tesoro deposto nella chiesa dal vescovo di Rosella è rubato da Giordano di Capua, 243 - fabbriche curate dall'abate Oderisio, II, 4 - la badia è assediata dai vassalli per istigazione del cancelliere Guarino, 66 il tesoro è rubato da Ruggiero di Sicilia, 108 — il monastero è invaso da re Guglielmo, che vi colloca un presidio di soldati, 116 - è stretto d'assedio dal tedesco Marqualdo e come ne fosse liberato, 150 - danni recati dall'abate Roffredo all'ospedale, 161 — il tesoro è tolto dal cardinale Pelagio, 192 — devastazioni e

nequizie dei soldati di Federico II imperatore, 210 — la badia rifiorisce sotto l'abate Bernardo Agglerio, III. 20 — è depredata dagli Ungheresi. 49 → è devastata da Jacopo da Pignataro, 51 - è rovinata dal terremoto, 52 — è rialzata da Urbano V papa, 57 - lui morto, da Gregorio XI, 65 — è ristorata con energia dall'abate Pietro de Tartaris, 67 - è saccheggiata da Loffredo, 74 - vi entra a tradimento Francesco Blanco e la devasta, 105 - rifiorisce sotto l'abate Pirro Tomacelli, 111 — è assediata invano per due anni da Alfonso di Aragona, 115 - costruzioni che vi fa l'abate commendatario Ludovico Scarampa, 132 - la badia è rovinata dal terremoto, 134 - è ristorata dallo Scarampa, 135 — violenta bufera che la conquassa, 154 — grandi feste fatte all'abate commendatario Giovanni di Aragona, 157 — questi vi fa costruire un coro, 158 - ritrovamento dei corpi di san Benedetto e di santa Scolastica, 164, 260 - ne sono cacciati i monaci e vi si stanziano i soldati di Ferdinando d'Aragona, 170 - è occupata da un presidio francese, 179 - è espugnata da Consalvo, 180 - rifiorisce con l'unione della congregazione cassinese a quella di santa Giustina, 190 - stato della badia a quel tempo, 198 — edifizi ed opere d'arte che vi fa eseguire l'abate Ignazio Squarcialupi, 206 messali e salterii miniati fatti scrivere dallo stesso, 208 - ribellione dei Sangermanesi che devastano il monastero, 213 - sepolcro di Pietro de' Medici, 221 - sepolero di Guido Fieramosca, 224 — chiesa inferiore alla badia fatta costruire dall'abate

Ignazio Vicani, 237 - costruzioni curate dall'abate Angelo de Faggis, 242 - altre dall'abate Girolamo Ruscelli; grande dipinto nel refettorio da lui allogato ai Bassano, 249 - gli abati del secolo xvII per abbellire la badia, la guastano e le mutano forma, 258 - ritrovamento dei corpi dei santi Simplicio e Costantino e di Carlomanno, 261 - la basilica è rifatta dall'abate Domenico Quesada e ridotta allo stato odierno, 262 - gran dipinto del Giordano, 264 - descrizione del coro, 265 - solenne dedicazione della basilica fatta da Benedetto XIII papa, 268- vi soggiorna nel 1796 il re Ferdinando con una guarnigione, IV, 10 - la basilica è spogliata dai Francesi, 16 - è disertata da quasi tutti i monaci, 28, 74 - orrendo scempio dei Francesi nel monastero, 30 - stato di esso dopo la loro partenza, 88 - riparazioni fatte alla meglio, 93 - soccorsi di Pio VII papa, 39 — la badia è convertita in Stabilimento, 43 — legge di soppressione del 1866, 44.

Monte Santo di Ungheria: monastero di san Martino: i monaci sono ascritti alla fratellanza cassinese dall'abate Atenolfo, II, 165.

Monte Vergine (badia): è data in commenda a Giovanni d'Aragona, III, 159.

Morra Arrigo, gran giustiziere: leva un esercito per respingere dalla Terra di Lavoro l'esercito pontificio, II, 185 — si fortifica con l'abate Landenolfo in San Germano; riconquista Piedimonte, 187 — fazione sui monti, in cui è sconfitto; ripara a Montecassino, 189 — disertato dall'abate ripara a Capua, 191.

Mortula: è data ai Cassinesi, I, 191 —
è devastata nella guerra fra Innocenzo II e Ruggiero di Sicilia, II, 107
— è invasa e predata da Ruggiero,
conte di Fondi, 168.

Murat: favorisce i monaci, IV, 43.

# N

Napoli: è assediata inutilmente da Arrigo VI imperatore, II, 129 — è presa da lui, 137 — le mura son rase al suolo dall'abate Roffredo e dal vescovo di Worms, 142 — è danneggiata nel 1349 dal terremoto, III, 52 — il popolo fa fuggire l'antipapa Clemente, 75 — convegno di Urbano VI e di Carlo di Durazzo, che vengono a contesa, 78 — è occupata da Ottone di Brunswick, 85 — è assediata da Ludovico III d'Angiò, e liberata da Alfonso d'Aragona, 104 — è conquistata da Consalvo, 179 — è occupata dai

Francesi, IV, 19 — è riconquistata dall'armata del cardinale Ruffo, 26, 105.

 Università: chiede a maestro di teologia il monaco Erasmo, II, 194.

Nelson (lord,) ammiraglio della flotta del re di Napoli, IV, 105.

Nicola (abate): succede all'abate Stefano, III, 4.

Nicolò II (papa): tiene un sinodo a Sutri e depone Benedetto X; accoglie Desiderio in Farfa; si reca con lui a Osimo e lo crea cardinale, I, 176 concede un privilegio alla badia cassinese e favori a Desiderio, 179 — testo del privilegio, 418 — convoca un sinodo in Roma e ferma la libertà pontificale, 180 — altro concilio in Melfi, 181 — altro in Benevento, 182 — conferisce cariche a monaci cassinesi; muore in Firenze, 183.

Nicolò III (papa): obbliga Carlo d'Angiò a lasciare il vicariato della Toscana, III, 35.

Nicolò IV (papa): libera dalla prigionia Carlo lo Zoppo e l'investe del reame di Napoli; muore, III, 36.

Nicolò di Frascati: è nominato violentemente abate, II, 52 — suoi sforzi per mantenersi in carica, 55 — è deposto da Onorio II papa, 56 — depone le armi e si ritira, 57 — tenta invano di risalire il seggio badiale dopo la deposizione di Rainaldo toscano, 92.

Nilo (beato): è accolto da abate Aligerno, I, 95 — predice male ad abate Mansone, 109.

Noce (della) Angelo, abate cassinese: pubblica e chiosa la *Cronαca* di Leone Ostiense, I, 213.

Nocera: vi è assediato papa Urbano VI dall'abate Pietro de Tartaris, III, 80. Noja (della) Carlo, quarto vicerè di Napoli: macchina di far dare in commenda a suo figlio la badia cassinese; gli è affidata la custodia di Francesco I di Francia, III, 217 — tien prigioniero Clemente VII; muore, 218.

Normanni: assoldati da papa Benedetto VIII, I, 122 — assoldati da abate Atenolfo 123 — assediano Capua per cacciarne Pandolfo di Teano, 137 son mandati da Guaimaro di Salerno contro il conte d'Aquino, 147 - vengono in San Germano guidati dal conte Rodolfo e son vinti, 149 — assediati in Sant'Andrea da abate Richerio, si arrendono, 150 - fanno alleanza con lo spodestato Pandolfo di Capua, 151 - sono investiti dall'imperatore Corrado della contea di Aversa, 155 aiutano i Greci a cacciare i Saraceni dalla Sicilia; conquistano la Puglia, combattono contro papa Leone IX e l'imprigionano, 156 - lo rimandano libero, 157 — occupano anche la Calabria, 181 — conquistano la Sicilia 231 - saccheggiano Roma, 255.

Novara: è distrutta da Arrigo V che scende in Italia, II, 29.

0

0

Oddi (degli) Benedetto (monaco): scrive versi latini, III, 235.

Oderisio (diacono cardinale): è nominato da papa Vittore III abate cassinese, I, 261 — sua origine, II, 2, — fa costruire nuovi edifizii, 4 — ricupera la terra delle Fratte usurpata da Riccardo di Gaeta, 9 — raccomanda ad Alessio Comneno l'esercito crociato, 17 — privilegi che ottiene da

papa Urbano II e da Ruggiero di Puglia, 21 — sua morte, 23.

Odilone (santo), abate di Cluny: sua visita a Montecassino I, 134 — manda a Montecassino una reliquia del corpo di san Mauro, 135.

Olivano (conte): si fa monaco in Montecassino I, 96.

Olivieri, generale francese: viene in San Germano con il primo corpo di esercito francese, IV, 77 — sue iniquità contro i Cassinesi, 78.

Omilie di abate Bertario, I, 312 — di Paolo Diacono, I, 300.

Onorato Gaetano, conte di Fondi: solleva e sostiene la terra delle Fratte contro l'abate Pietro de Tartaris, III,
68 — segue le parti di Ludovico di Angiò contro il pontefice, 91 — è vinto da Ladislao di Durazzo; muore, 92.

Onorio II (antipapa), I, 184.

Onorio II (papa): suo mal animo contro Oderisio; si reca a Montecassino; conduce l'antipapa a Fumone, II, 49—depone Oderisio e lo scomunica, 50—manda un legato a Montecassino per far creare abate Senioretto, 53—depone l'abate Nicola, 56—scomunica Ruggiero di Sicilia, usurpatore della Puglia, 58—non ottiene dai Cassinesi giuramento di fedeltà, 59—muore, 60.

Onorio III (papa): favorisce i Cassinesi, II, 174 — fa andare crociato Federico II, 181.

Orsini Angelo: è l'ultimo dei vescovi cassinesi, III, 55.

Orsino Napoleone: conduce le schiere pontificie contro gli Angioini; li ricaccia e conquista Calvi, III, 137 — respinge Giovan Pietro Cantelmo, 139
— riduce Pontecorvo sotto il dominio
del pontefice, 140 — capitoli dei patti
di soggezione, 141.

Ortiz Pietro: accompagna sant'Ignazio di Loyola a Montecassino, III, 227.

Osimo: consacrazione di Desiderio a cardinale per mano di papa Nicolò II, I, 176.

Ottato (abate): è ambasciatore di papa Stefano II ad Astolfo, re dei Longobardi, I, 29.

Ottone (abate): sua elezione, II, 24 — malcontento dei monaci; sua morte, 25.

Ottone I (imperatore): suo privilegio di confermazione dei beni della badia cassinese, I, 101.

Ottone II (imperatore): suo diploma a favore della badia cassinese, I, 101 — testo del medesimo, 343.

Ottone IV (imperatore): invade il Napoletano e la Terra di Lavoro; è scomunicato da papa Innocenzo III; fa buone accoglienze all'abate Pietro, II, 164.

Ottone di Brunswick, marito della regina Giovanna: combatte contro Carlo di Durazzo, III, 76 — è vinto e imprigionato, 77 — conquista, Napoli e diserta le terre cassinesi, 85.

P

Padova: monastero di santa Giustina: Antonio Cornaro cardinale ne bandisce i monaci, III, 187 — vi sono ricondotti dall'abate Barbo; loro statuti, 188 — vi è aggregata la badia cassinese, 190 — la congregazione prende il nome di cassinese, 198.

Paenitentiarium summorum Pontificum: codice cassinese, I, 401.

Palazzuolo (rocca): è occupata dall'abate Pietro de Tartaris, III, 67.

Pandenolfo di Capua, 68 — assedia Gaeta, I, 70.

Pandolfo di Capua: tradisce Datto di Bari,
I, 124 — si arrende all'arcivescovo
Belgrimo, 125 — sua prigionia in Germania, 136 — ritornato in possesso di Capua, tiene in sua balla l'abate

13 - STORIA DELLA BADIA DI MONTECASSINO - Vol. IV.

cassinese Teobaldo, 138 — perseguita i Cassinesi, 139 — intrude nel seggio badiale il monaco Basilio, 140 — è messo in fuga dalla venuta di Corrado il Salico, 142 — tenta inutilmente di ricuperare il suo stato, 144 — fa alleanza coi Normanni, 151 — si ritira innanzi ai Cassinesi, 152.

Pandolfo di Capua (monaco): suoi scritti di astronomia, I, 209.

Pandolfo, vescovo de' Marsi: si reca a Montecassino ed ottiene da papa Stefano IX che gli sia tornata intera la sua diocesi, I, 166.

Pandolfo da San Stefano (abate): è nominato successore di Landenolfo Sinibaldo II, 204 — non è confermato dal pontefice, 205.

Pandolfo, conte di Teano: è creato da Arrigo II, principe di Capua, I, 136 è assediato e cacciato dai Greci, dai Normanni e dai Salernitani, 137.

Paolo II (papa): riceve i legati cassinesi che chiedono di potersi eleggere un abate, III, 144 — crea sè stesso abate commendatario della badia e manda a reggerla Nicolò Sandonnino vescovo, 146 — viene in discordia con Ferdinando d'Aragona, 148 — muore, 150.

Paolo Diacono: sua vita, I, 35 — sue opere, 293.

Paolo di Egina, medico famoso del vii secolo, II, 339.

Pasquale II (papa), successore di Urbano II: sua avversione contro Ottone abate, II, 25 — passa per Montecassino e conduce seco l'abate Brunone al sinodo di Benevento, 28 — fugge innanzi ad Arrigo V e si fa promettere l'aiuto dei principi normanni, indi ritorna a Roma, 29 — è imprigionato da Arrigo a Tribucco e gli concede il diritto d'investitura,

30 — depone l'abate Brunone, 32 — convoca un concilio nel Laterano e ritratta la concessione fatta all'imperatore, 34 — fugge a Montecassino, 35 — ritorna a Roma e vi muore, 36.

Pastena: si arrende all'esercito di Gregorio IX papa, II, 185.

Pastorale dell'abate cassinese Marino Lucarelli, IV, 98.

Pavia: battaglia in cui Francesco I è vinto e fatto prigioniero, III, 217.

Pelagio (papa): ricovera i monaci cassinesi nel Laterano, I, 20.

Pellegrini a Montecassino nell'anno del giubileo bandito da Clemente VII papa, III, 255 — curiosa processione di una confraternita, 256.

Pescara: vi muore abate Richerio, I, 159.
Petronace da Brescia: fa risorgere la badia di Montecassino, I, 22 — è fatto abate cassinese, 23 — sua morte, 28.

Pico (città): è presa da abate Oderisio, II, 47 — è donata da abate Nicolò, 55.

Pier Damiano (san): combatte i mali che affliggono la Chiesa, I, 171 — si reca a Montecassino, 187 — usi che introduce fra i monaci, 188 — è ascritto alla fratellanza dei Cassinesi, 189.

Pietrabondante: monastero di Sant'Eustachio: la prepositura è confermata all'abate Oderisio, II, 242.

Pietramolara: abate Aligerno assegna la terra a monaci infermi e vecchi, I, 340. Pietro Diacono, archivista e bibliotecario cassinese: sua origine, II, 73 — sua vita e sue opere, 74, 243 — accompagna l'abate Rainaldo a Lagopesole, 73 — difende i Cassinesi, 81 — sue lettere all'imperatrice Richiza per la morte di Lotario, 98.

Pietro (monaco): è creato abate alla morte di Richerio, I, 159 — papa Vittone riprova la sua elezione, 161 rinunzia alla carica, 163.

Pietro II (abate), II, 119.

Pietro (decano), II, 118.

Pietro d'Aragona: sue lotte contro Carlo lo Zoppo, III, 36.

Pietro di Celano: è nominato da papa Innocenzo III gran giustiziere della Puglia e della Terra di Lavoro, II, 160.

Pietro di Frascati, I, 175.

Pietro di Morrone (eremita): fonda la congregazione dei Celestini; è nominato papa, III, 37 (vedi Celestino V).

Pietro da Ravenna (monaco): è preposto come vescovo alle chiese d'Isernia e di Venafro, I, 183.

Pignataro: sua ribellione ai Cassinesi, I. 112.

Pino (da) Marco (pittore): dipinge la chiesetta fatta costruire dall'abate Ignazio Vicani, III, 237.

Pio II (papa): convoca un concilio in Mantova per esortare i principi cristiani a combattere i Turchi; aiuta Ferdinando d'Aragona, sollecitato da Ludovico Scarampa, III, 136 — ratifica i patti di soggezione di Pontecorvo, 142 — muore, 144.

Pio IV (papa): riapre il concilio di Trento, III, 243.

å

Pio VII (papa): sua lettera all'abate cassinese, IV, 37 — soccorre la badia,
 39 — la fa tornare in vita dopo il

bando di Giuseppe Bonaparte, 44.

Pirelli Romualdo, padre abate della Trappa: è nominato visitatore della regione cassinese, IV, 101.

Pisa: concilio in cui son deposti il papa Gregorio XII e Benedetto XIII antipapa, III, 94.

Pisani: derubano i monaci cassinesi mandati in Sardegna, I, 224 — rendono il bottino, 226.

Piumarola (monastero), I, 28.

Placido, figlio di Tertullo: è offerto dal padre a san Benedetto, I, 5 — è mandato dal santo in Sicilia, ove è ucciso dai Saraceni, 13.

Ponte (da) Francesco e Leandro detti Bas-,sano (pittori): loro grande dipinto nel refettorio del monastero cassinese, III, 249 — descrizione del medesimo, 250.

Pontecorvo: sua fondazione, I, 56 - è fortificata da Gerardo II abate, 35 sua storia; viene in potere dei Cassinesi, 44 — vi si fortifica il deposto abate Oderisio, 51 - è tolta ai Cassinesi da Ruggiero di Sicilia, 107 è loro resa, 110, 115 - Ascletino ne rade al suolo le mura, 115 - riceve statuti dall'abate Roffredo de Lisola, 125 - è occupata da Marqualdo tedesco, 152 - è ricuperata da Roffredo, 155 - è restituita da Fedederico II ai Cassinesi, 198 - è occupata da soldati imperiali, 207 — è riacquistata dall'abate Bernardo, III, 22 - si ribella all'abate Pietro de Tartaris; ritorna sotto i Cassinesi, 81 - è data da papa Bonifazio IX a Giovanni Tomacelli, 92 - è resa ai Cassinesi, 94 - passa sotto il dominio del papa, 140 - è incorporata da papa Innocenzo VIII ai beni della Camera apostolica, 173.

Pontescellerato (castello): si arrende all'esercito mandato da Gregorio IX papa, II, 185.

Pontificale Romanorum Pontificum: codice cassinese, I, 410.

Ponziano: monastero di san Filippo e Giacomo, I, 105.

Ponzio da Catania (abate): succede a Tommaso, III, 34.

Popoli: battaglia tra Francesi e Napolitani, IV, 19.

Porte di bronzo fatte eseguire a Costantinopoli da abate Desiderio per la badia cassinese, I, 199 — iscrizioni sulle medesime, 428.

Potone (abate): fa levar chiese, I, 34. Precetti di Carlo Magno intorno alle possessioni dei Cassinesi (testo), I, 287.

Precetto di Desiderio, re dei Longobardi intorno alle possessioni dei Cassinesi, (testo), I, 287.

 di Riccardo di Capua, che investe l'abate Desiderio della badia di Santa Maria in Calena (testo), I, 422.

Prignano Bartolomeo, arcivescovo di

Bari: è creato pontefice, III, 70 (vedi Urbano VI).

Prignano Francesco, nipote di papa Urba no VI: è osteggiato da Carlo di Durazzo e da Pietro de Tartaris, III, 78.

Privilegi di Leone IX all'abate Richerio (testo), I, 369.

dell'abate Roffredo a Pontecorvo,
 Sant'Angelo in Theodice ed Atina,
 (testo), II, 276.

Privilegio di papa Agapito ad abate Baldoino (testo), I, 330.

di papa Benedetto VIII all'abate
 Atenolfo (testo), I, 361.

 dell'abate Bernardo a favore di San Germano e di San Pietro a monastero (testo), III, 287.

— di papa Giovanni XV all'abate Mansone (testo), I, 345.

- d'Innocenzo III papa (testo), II, 303.

— di papa Nicolò all'abate Desiderio (testo), I, 418.

- di papa Zaccaria (testo), I, 273.

Prologo del commento alla Regola di san Benedetto dell'abate Bernardo (testo), III, 298.

# Q.

Quaranta Matteo (scultore): lavora al sepolero di Pietro de' Medici in Montecassino, III, 221.

Quesada Domenico (abate): rifà accon-

ciamente la basilica guasta dai lavori fatti eseguire da'suoi predecessori, III, 262 — descrizione di essa quale si vede oggi, 263.

# R

Rabano Mauro : codice cassinese del suo trattato De origine rerum, I, 395.

Radelchi, conte di Canzano: uccide il duca Grimoaldo, poi veste l'abito di monaco a Montecassino, I, 46. Radoaldo, fondatore di Pontecorvo: è tradito e imprigionato da Magenolfo; poi è accolto come monaco nella badia cassinese, I, 57.

Ragembrando (abate), I, 84.

Rainaldo di Collemezzo: è creato abate dopo la dimissione di Guibaldo, II, 104 — non vuol accettare i patti di sottomissione impostigli da Ruggiero di Sicilia, 105 — ripara a Roma, 106 — ritorna a Montecassino e riconduce i monaci sulla buona via, 109 — donazioni che ottiene, 110 — interviene al parlamento di Terracena, 114 — soffre danni dall'esercito di Guglielmo di Sicilia, 115 — si racconcia con lui, 117 — campa dalle mani di Andrea di Rupecanina; muore, 118.

Rainaldo, duca di Gaeta: toglie ai Cassinesi la terra delle Fratte, che gli è ritolta dall'abate Oderisio, II, 9.

Rainaldo, duca di Spoleto: è lasciato vicario da Federico II partito in Terra santa, II, 184 — invade le terre pontificie ed è scomunicato, 185 — battuto, si unisce in Brindisi a Federico reduce, 191 — caccia dal regno i frati di san Francesco e molti Cassinesi, 194 — perde la grazia dell'imperatore ed acquista quella di Gregorio IX papa, 203.

Rainaldo toscano: è eletto abate da una parte dei monaci; segue le parti di Ruggiero di Sicilia e dell'antipapa Anacleto, II, 69 — viene a patti con Lotario imperatore, 72 — è chiamato da papa Innocenzo II presso Melfi; vicende del viaggio, 75 — giunge al convegno di Lagopesole, 76 — giura fedeltà al pontefice, 84 — torna a Montecassino e riprende le parti di Ruggiero, 85 — è solennemente deposto, 88 — suoi sforzi per tornare al governo con l'armi, 97 — è sconfitto in San Germano da suoi soldati mercenarii, 98.

Ratchis, re dei Longobardi: si rende monaco cassinese, I, 27 — tenta di rimontare al trono, 30 — ritorna a Montecassino ove muore, 31 — breve notizia della sua vita, 281.

Rattrude, figlia di Ratchis, I, 27.

Regola di san Benedetto, I, 9 — è distrutta nell'incendio del monastero di Teano, 84 — è nominata in una lettera dei Cassinesi ai monaci di Cluny, 116 — esposizione fattane da Paolo Diacono, 293 — commento di Pietro Diacono, II, 245 — commento dell'abate Bernardo, III, 24.

Renato d'Angiò, figlio di Ludovico III: guerreggia contro Alfonso d'Aragona, III, 112 — gli cede il regno di Napoli, 123.

Riccardo (abate): succede all'abate Nicola, III, 4.

Riccardo, fratello di papa Innocenzo III: combatte con l'abate Roffredo contro i Tedeschi, II, 158 — è investito della contea di Sora, 159.

Riccardo, uomo d'arme al servizio della badia: sua fellonia contro l'abate Oderisio, II, 8.

Riccardo, principe di Capua: sua donazione alla badia cassinese, I, 182 - testo del precetto, 422 - sua devozione per Desiderio abate, con cui va a Roma, 184 - conquista il Teanese; si reca a Montecassino, 190 - sua guerra con Adenolfo di Gaeta; assedia Aquino; fa nuove donazioni ai Cassinesi, 191 - aiuta abate Desiderio a restaurare la badia, 196 - sue conquiste nella campagna romana, 199 - è affrontato da Goffredo di Toscana, con cui fa pace; si reca a Montecas. sino, 200 - fa alleanza con Roberto Guiscardo contro Gisulfo di Salerno, 240 - assedia Napoli e muore, 242.

Riccardo II, figlio di Giordano, principe di Capua: è scacciato dal popolo; è restaurato nel seggio da Ruggiero di Puglia e da Ruggiero di Sicilia, II, 21 — cede ai Cassinesi Pontecorvo, 44 — diplomi relativi (testo), 237.

Riccardo di Carinola: invade e devasta il territorio cassinese, II, 49 — occupa la terra di Sujo, 55 — combatte per Tancredi di Lecce, 132.

Riccardo, conte di Celano: è vinto da Tommaso dell'Acerra e da abate Stefano, II, 179.

Riccardo, signore di Pico: è vinto da abate Oderisio, II, 48.

Riccio, capitano: solleva San Germano contro Alfonso d'Aragona, III, 117 — è assediato e ripara nel monastero cassinese, 118.

Richerio (abate): ottiene diploma con suggello d'oro da Corrado il Salico, I, 143 - ritoglie a Todino Rocca d'Evandro, 143 - è imprigionato da Landone, conte d'Aquino, 144 - liberato, s'accorda con Guaimaro di Salerno, e va a chiedere aiuto all'imperatore, 146 — ritorna con poderoso esercito e distrugge Sant'Angelo, 148 - assedia i Normanni in Sant'Andrea e prende la città, 150 - fa alleanza con Atenolfo, conte d'Aquino, contro Pandolfo di Capua, 151 - questi si ritira, 152 - inimicizie del conte di Teano, che Richerio poi libera, 154 - ottiene favori da Arrigo III imperatore e dal papa Leone IX, 155 testo dei privilegi, 369 - accompagna il papa a Roma, 157 - accoglie come monaco Federico di Lorena, 158 muore a Pescara, 159.

Richiza, moglie di Lotario: si reca a Montecassino, II, 86.

Riformazioni di papa Innocenzo III per l'abate e i monaci cassinesi (testo), II, 306. Rigio: usurpa la terra di San Pietro in fine, III, 110 — gli è ritolta dall'abate Pirro, 111.

Rivoluzione francese, IV, 9.

Roberto, cardinale di Ginevra: è nominato papa dai cardinali francesi scismatici, III, 70 (vedi Clemente antipapa).

Roberto Guiscardo: concede un salvacondotto a Desiderio abate, perchè torni a Montecassino, I, 175 - restituisce a Nicolò II i beni tolti alla Santa Sede e gli giura fedeltà, 181 - rifiuta di rinnovare il giuramento a papa Gregorio VII e ne è scomunicato, 235 - vince Gisulfo di Salerno e conquista i principati di Salerno e di Amalfi; va a Montecassino; entra nelle terre papali, 241 - è scomunicato da Gregorio VII e si ritira innanzi all'esercito di lui; assedia Benevento; muove contro Giordano I, figlio di Riccardo di Capua; è pacificato da Desiderio, che lo fa sciogliere dalla scomunica, 242 - entra in Roma e libera Gregorio VII da Arrigo IV; accompagna il papa a Montecassino, 255 - scaccia da San Pietro l'antipapa Clemente, 259.

Rocca, cugina di Ruggiero, duca di Puglia e di Calabria: sue donazioni ai cassinesi, II, 22, 223.

Roccaromana (duca di): chiama genti alle armi per assediare Capua; forma con le masse un esercito, IV, 103 è sconfitto; riunisce l'esercito ed è aiutato dall'abate cassinese, 104.

Rodi: battaglia navale, in cui Ludovico Scarampa sconfigge i Turchi, III, 133.

Rodio Giov. Battista: è mandato dal re di Napoli verso Roma e passa per Montecassino, IV, 108 — accoglienze fattegli dai monaci; dà disposizioni per ripristinare l'ordine, 109 — fonda la cassa militare, 110.

Rodolfo (conte): viene in San Germano alla testa di una schiera di Normanni; è imprigionato e condotto a Montecassino, I, 149 — è lasciato in libertà da abate Richerio, 150.

Rodolfo di Svevia: è creato imperatore contro Arrigo IV, I, 237.

Roma: è assediata due volte da Arrigo IV imperatore, I, 246 - è nuovamente assediata dal medesimo, 249 - è invasa da lui per il tradimento de' signori romani, 254 - è saccheggiata dai soldati normanni e saraceni, 255 - fatto d'arme dei Romani contro i Tedeschi di Arrigo V imperarore, II, 30 - tumulti all'elezione di Gelasio II papa, 37 - è danneggiata nel 1349 dal terremoto, III, 52 ribellione suscitata dal conte di Fondi contro Bonifazio IX e da questi domata, 91 - è occupata da re Ladislao, 94 - vi entra Ludovico d'Angiò, 95 - è invasa e devastata dall'esercito del contestabile Borbone, 218.

- badia di san Paolo: è riformata dall'abate Roffredo, II, 162 — si accosta alla congregazione di santa Giustina in Padova, III, 188.
- basilica di san Pietro: è occupata dall'antipapa Guiberto, che ne è cacciato da Roberto Guiscardo, I, 259.
- Castel Sant'Angelo: vi è assediato Gregorio VII papa, I, 254. — vi muore l'ab ate Pirro, prigioniero di papa Eugenio, III, 114.
- chiesa di san Lorenzo e Damaso: sepolero di Ludovico Scarampa, III, 143.
- Laterano: vi si rifugiano dei monaci cassinesi cacciati dai Longobardi,

I, 20 — concilio tenuto da papa Callisto, II, 41 — secondo concilio lateranense tenuto da Innocenzo II, 106.

 monastero di santa Maria Pallaria:
 Oderisic proibisce a Lamberto d'Ostia di soggiornarvi, II, 46.

Romano (abate), I, 20.

Rotondolo, nipote di Giovanni III abate: è prima nominato abate cassinese, I, 119 — poi di San Modesto di Benevento, 120.

Rudelgrimo di Aquino: sua lite coi Cassinesi, I, 331.

Ruffo (cardinale): solleva la parte regia in Napoli e ne fa uscire i Francesi, IV, 26, 103.

Ruggiero, fratello di Roberto Guiscardo: domina in Sicilia col titolo di conte, I, 240 — si rassoda nel potere, II, 20 — sua alleanza con Ruggiero di Capua; è favorito dal pontefice, 21.

Ruggiero, figlio di Roberto Guiscardo: sue liti col fratello Boemondo; si rassoda del dominio della Puglia e della Calabria, II, 20 — sua alleanza con Ruggiero di Sicilia, 21 — conferma ai Cassinesi le donazioni di Rocca, sua cugina, 22 — testo delle medesime, 223 — altro privilegio concesso ai Cassinesi, 27 — testo del medesimo, 224.

Ruggiero, figlio di Ruggiero di Sicilia:
usurpa la Puglia; è scomunicato da
Onorio II papa, II, 58 — fa alleanza
coll'antipapa Anacleto e irrompe nella
Puglia, 60 — cerca di guadagnarsi i
Cassinesi, 61 — è vinto da papa Innocenzo II e dall'imperatore Lotario,
72 — partito questi, irrompe nelle
terre cassinesi, 105 — fa prigioniero
il papa e si racconcia con lui; toglie
terre ai Cassinesi, 107 — ruba il sacro
vasellame nella chiesa di Montecas-

sino, 108 — suo diploma a favore dell'ospedale cassinese, 110 — testo del medesimo, 270 — sua morte, 113.

Ruggiero Gaetano: devasta con Braccio da Montone le terre badiali, III, 104. Ruggiero di Lauria: comanda la flotta di Giacomo d'Aragona in Sicilia, III, 36.

Rungarda di Gaeta: usurpa terre cassinesi, ma il suo esercito è respinto dall'abate Gerardo, II, 34. Rusca, generale francese: entra in San Germano, IV, 82 — sue estorsioni, 83 — sua partenza, 84.

Ruscelli Girolamo (abate): sua vita, III, 247 — fa eseguire un grande dipinto nel refettorio da Francesco e Leandro da Ponte, detti i Bassano, 249 — descrizione del dipinto, 250.

Rythmum Petri Diaconi de novissimis temporibus, II, 246.

S

Salerno: è invasa dagli Amalfitani, I, 240 — è assediata e presa da Roberto Guiscardo, 241 — è presa da Arrigo VI imperatore, II, 137 — convegno dei baroni congiurati contro Ferdinando d'Aragona, III, 170.

 monastero di san Benedetto, cui Guaimaro prepone il monaco Basilio,
 1, 147 — ne è creato abate Pietro monaco, 185.

Salterii miniati fatti scrivere dall'abate Ignazio Squarcialupi, III, 208.

Salterio gallicano e romano, III, 61.

Sandonnino Nicolò, vescovo di Modena: è mandato da papa Paolo III a reggere la badia cassinese, III, 146 — toglie di carica i ministri dello Scarampa nelle terre soggette alla badia, 147 — fugge da San Germano ribellata, 149 — domata coll'aiuto di Ferdinando d'Aragona, vi ritorna, 150 — si dimette di carica alla morte del pontefice, 151.

San Cosimo (monastero), I, 113.

San Felice (rocca): vi è imprigionato Enrico, figlio ribelle di Federico II imperatore, II, 208. San Felice di Mignano (corte): è ceduta dai Cassinesi, I, 191.

Sangallo (da) Antonio: disegna il sepolcro di Guido Fieramosca nella basilica cassinese, III, 224.

Sangallo Antonio e Francesco: ricevono da papa Clemente VII l'incarico di innalzare il mausoleo di Pietro de' Medici in Montecassino, IlI, 221.

San Germano, prima detta Eulogimonopoli, I, 66 — è quasi distrutta dai Saraceni, 72 — è restaurata da abate Atenolfo, 121 - fatto d'armi dei Cassinesi contro i Normanni, 149 - ribellione degli abitanti ai Cassinesi; sono vinti dall'abate Gerardo, II, 35 - loro lotte contro il deposto abate Oderisio e contro i Cassinesi, 51 aprono le porte a Rainaldo toscano; la città è devastata da soldati mercenarii, 98 - è occupata da Andrea di Rupecanina, 118 - si arrende ad Arrigo VI, 127 - è presa da Atenolfo decano, che vi si difende, 132 - è presa e rovinata da Marqualdo tedesco, 150 - è saccheggiata da Diopoldo; è fortificata dall'abate Rof-

fredo, 153 - parlamento tenutovi da papa Innocenzo III e da Federico II, 159 - gran parlamento tenuto da papa Onorio III, in cui Federico II giura di andar crociato, 181 - è fortificata da abate Landenolfo Sinibaldo, 186 - è assediata dai pontificii e resiste valorosamente, 189 passato l'abate ai pontificii, si arrende, 190 - è fortificata dal legato Pelagio, 192 - ritorna agl'imperiali, 193 parlamento tenuto da Federico II, che fa pace col pontefice, 197 - è fortificata da Manfredi, III, 6 - si arrende a Carlo d'Angiò, 7 - abate Bernardo vi fa costruire un ospedale e un convento per i Domenicani, 21 - ribellione sollevata da Loffredo, 73 - è domata dall'abate cassinese con l'aiuto della regina Giovanna, 75 gli abitanti ricalcitrano all'abate Pirro. 102 - si ribellano e devastano terre, 104 — sono scomunicati, 105 — la città e la chiesa sono ristorate dall'abate Pirro, 111 - è occupata da Alfonso d'Aragona, 116 - sollevazione destata dal Riccio, 117 - la città è ripresa dall'Aragonese, 118 - è difesa contro gli Angioini da Fabrizio Carrafa, che rompe l'esercito del conte di Trivento, 139 - gli abitanti ottengono privilegi da Ferdinando d'Aragona, 143 — furiosa ribellione contro Nicolò Sandonnino governatore papale, 149 - è domata da Fabrizio Carrafa, 150 — è devastata da terribile bufera, 154 - vi riparano i monaci cassinesi. cacciati dalla badia da Ferdinando d'Aragona, 170 - si arrende a Carlo VIII di Francia, 175 - gran parlamento di tutti gli abati benedettini italiani, 190 — si ribella alla morte di Leone X papa, 211 - saccheggiano

Montecassino, 213 — sono domati, 214 — è invasa dai Francesi nel 1798, IV, 13 — eccessi dei soldati, 15 — vi è levato l'albero della libertà, 17 — triste governo che ne fa il capo massa Moliterno; i Francesi fuggono; è abbattuto l'albero della libertà, 23 — si fortifica contro i Francesi che tornano da Napoli, 26 — è abbandonata, 27,73 — è devastata e incendiata dai Francesi, 34, 84 — accoglienze fatte al tenente colonnello del re di Napoli, G. B. Rodio, 109.

- badia di san Salvatore: è rovinata dai Cassinesi, I, 72 — è rifatta da Angelario, 84.
- convento fatto erigere da papa Gregorio IX per i frati di san Francesco,
   II, 201.
- San Giorgio: è occupata e tenuta per sei anni da Braccio da Montone, III, 104 — grandi feste in onore dell'abate commendatario Giovanni d'Aragona, 154.
- San Giovanni in Carico: si arrende all'esercito di Gregorio IX papa, II, 185.
- San Giovanni in Landepoldo: è data all'arcivescovo Tldebrando in cambio di Sant'Angelo in Formis, I, 193 — testo della permuta, 424.
- San Giovanni in Venere (monastero), I, 158.
- Sangro (di) Oderisio:èeletto abate alla morte di Gerardo; si reca a Roma ed è confermato, II, 41 difende l'indipendenza dei Cassinesi, 43 ottiene da Riccardo II Pontecorvo, 44 reprime la rivolta in Sant'Angelo in Theodice, 46 suoi fatti d'arme contro Riccardo, signore di Pico, 47 è accusato dai monaci, 49 è deposto e scomunicato dal papa, 50 si fortifica a Pontecorvo, 51 s'im-

padronisce di rocca d'Evandro e devasta il territorio cassinese, 54 — sgombra e si sottomette al pontefice, 55.

San Liberatore (monastero), I, 132 — vi muore l'abate Teobaldo, 139 — vi è sepolto l'abate Richerio, 159.

San Magno: lite per il possedimento di questa terra fra l'abate cassinese Crisostomo e il marchese di Pescara, III, 216.

San Nicola della Cicogna (monastero), I, 113.

San Pietro in Curulis: si sottomette ai Cassinesi, III, 20.

San Pietro in fine: è assediata da Pandolfo di Capua alleato con i Normanni, I, 151 — è devastata dalla guerra fra Innocenzo II e Ruggiero di Sicilia, II, 107 — è incendiata da Marqualdo tedesco, 149 — si sottomette all'abate Pirio, III, 102 — è occupata da Rigio, 110 — è riconquistata da Pirro, 111.

San Pietro a monastero, I, 62 — è presa e devastata da Atenolfo decano e da Diopoldo, II, 131 — privilegio che ottiene dall'abate Bernardo, III, 21 — testo del medesimo, 287 — è devastata e poi ristorata da Ladislao di Durazzo, 85 — testo del privilegio relativo, IV, 63.

San Vincenzo a Volturno (badia), I, 22
è rovinata dai Saraceni, 59.

San Vittore: è occupata dai Normanni e ripresa da abate Richerio, I, 150 — ribellione degli abitanti, che son domati da abate Oderisio, II, 46 — è devastata nella guerra fra Innocenzo II e Ruggiero di Sicilia, 107 — è saccheggiata da Marqualdo tedesco, 149 — è occupata da Braccio da Montone, III, 106 — si arrende al conte

di Trivento, fautore di Giovanni d'An giò, 137.

Sant'Agata (rocca): vi si rinchiudono Pandolfo di Capua e Basilio monaco, I, 142.

Santa Croce in Gerusalemme (monastero): è messo da Leone IX sotto la giurisdizione de' Cassinesi, I, 155.

Santa Maria de Iscola: è donata da Comita di Azzen ai Cassinesi, I, 443.

Santa Maria in Calena: abbazia, di cui Riccardo di Capua investe l'apate Desiderio, I, 182 — testo del precetto 422.

Sant'Ambrogio: è occupata e tenuta per sei mesi da Braccio da Montone, III, 104.

Sant'Andrea: è occupata dai Normanni, I, 149 — è presa da abate Richerio, il quale la fortifica, 150 — è occupata e tenuta per sei anni da Braccio da Montone, III, 104.

Sant'Angelo in Asprano (monte): è donato da Aloara ai Cassinesi, I, 105.

Sant'Angelo in Formis: è tolta ai Cassinesi dal vescovo Sicone, I, 87 — è loro ridata da Riccardo di Capua, in cambio di S. Giovanni in Landepoldo, 193 — testo della permuta, 424 — chiesa consacrata dall'abate Ottone, profanata dall'arcivescovo di Capua, II, 24.

Sant'Angelo in Theodice: è confermata nel dominio dei Cassinesi, I, 94 — è distrutta da abate Richerio, 148 — ribellione degli abitanti domata da abate Oderisio, II, 46 — è devastata nella guerra fra Innocenzo II e Ruggiero di Sicilia, 107 — riceve statuti dall'abate Roffredo de Lisola, 125 — parteggia per Tancredi di Lecce, 132 — resiste agli assalti dell'abate Roffredo, 136 — è presa da lui con l'astu-

zia, 140 — è occupata da Marqualdo tedesco, 152 — si arrende al conte di Trivento, fautore di Giovanni d'Angiò, III, 137 — Giovanni de' Medici ne fa sgombrare le soldatesche aragonesi, 178.

Sant'Apollinare: è occupata e tenuta per sei anni da Braccio da Montone, III, 104.

Santaro (eremita): veste Desiderio dell'abito monacale, I, 173.

Sant'Elia, fondata da Mansone abate, I, 108 — è devastata da Ruggiero della Foresta, II, 135 — gli abitanti si ribellano alla dominazione cassinese e uccidono il rettore Andrea; son vinti dall'abate Bernardo, JII, 19 — si arrende al conte di Trivento, fautore di Giovanni d'Angiò, 137.

Saraceni chiamati nel ducato beneventano, I, 49 - altri saccheggiano Roma, 49 - minacciano la badia di Montecassino, 50 - come questa ne rimanesse salva, 51 - loro imprese nel ducato di Benevento, 51 - loro imprese sotto il duce Suadan, 58 - sono vinti ripetutamente da re Ludovico II, 62 fanno lega coi Napoletani, 67 - sono chiamati dai Gaetani contro Pandenolfo, 70 - si stanziano al Garigliano e presso Napoli, 71 - devastano Montecassino e uccidono abate Bertario, 74 - sono scacciati di Sicilia da' Greci alleati con i Normanni, 156 - saccheggiano Roma, 255 - sconvolgono la Sicilia, II, 159 - combattono innanzi a San Germano contro gli Angioini, III, 7 - difendono in Lucera Sibilla, vedova di Manfredi, 10 - loro fazioni contro l'abate Bernardo, 11.

Sardegna: breve storia dell'isola e suo stato nel secolo xi, I, 222 — monaci cassinesi mandati da Desiderio, 224 — propagazione dell'ordine benedettino, 225.

Satira contro i Cassinesi scritta a S. Angelo in Theodice, II, 140.

Scarampa Ludovico, patriarca d'Aquileia e cardinale: negozia felicemente la pace tra Alfonso d'Aragona e papa Eugenio, III, 127 - ottiene da Alfonso in commenda l'abazia cassinese, e dopo alquanta riluttanza è confermato dal papa, 130 - sua vita; prende possesso della badia, 131 - elegge governatore generale il canonico Michele dei Lambertenghi, 132 - sue cure per la badia; è mandato dal pontefice in Oriente contro i Turchi; vittoria che riporta, 133 - ritorna e ristora il monastero sconquassato dal terremoto, 135 - favorisce Ferdinando d'Aragona; fortifica le terre cassinesi: ottiene da papa Pio soccorsi per l'Aragonese. 136 - muore in Roma 143.

Scauniperga, moglie di Gisulfo, I, 23. Scholia Petri Diaconi in diversis sententiis, II, 245.

Scolastica (santa), sorella di san Bedetto, I, 16 — sua morte, 18.

Scrittura intorno ai corpi di san Benedetto e di santa Scolastica, conservata nell'archivio cassinese (testo), III, 262.

Scrittura dell'abate Bernardo, che toglie molti beni a quelli delle Fratte (testo), III, 273 — altra con cui fonda un convento di predicatori in San Germano (testo), III, 293 — altra dello stesso, con cui crea Francesco di Rainaldo giudice di Pontecorvo (testo), 294.

Scuola di giovanetti nella badia cassinese, I, 221.

Secca (rocca): è fondata da abate Mansone, I, 107 — è crollata da Adenolfo Sammucula, 111 — è campeggiata da Ludovico d'Angiò, III, 95.

Senioretto: dopo molti sforzi è creato abate per volontà di Onorio II papa, II, 57 — resiste al gran cancelliere Guarino, 62 — fa occupare il monastero dagli imperiali, 66 — muore, 67.

Sentenza di re Guglielmo il Malo a favore dei Cassinesi contro Erbia da Bolita (testo), II, 274.

Sepolcri dei santi Benedetto e Scolastica: son ritrovati dall'abate commendatario Giovanni d'Aragona, III, 164 — sono ricomposti dal vicerè di Montecassino Giovanni Antonio Carrafa, 166 — sono ritrovati dall'abate Girolamo da Piacenza, 261.

Sepoloro dell'abate Aligerno: versi dell'abate Desiderio (testo), I, 344.

 di Pietro de' Medici nella basilica cassinese, eseguito dai Sangallo, III, 221.

di Guido Fieramosca, ivi, III, 222.
 Sergio duca di Napoli: sue iniquità, I, 65.

Sermoni due di Innocenzo III papa (testo), II, 310.

Sessa: è invasa dall'abate Gerardo, II,

Sessa (chiesa), I, 185.

Sesto: monastero di san Salvatore I, 105.

Sforza Ludovico, detto il Moro: invita Carlo VIII di Francia alla conquista del reame di Napoli, III, 174.

Sibilla, regina vedova del re Tancredi, tutrice di re Guglielmo II: si ritira nel castello di Calatabilotta, II, 138 — è condotta in Germania col figlio, 141 — fugge e va in Francia, ove sposa una figlia con Gualtiero di Brenna, 154.

Sibilla, vedova di Manfredi: si rinchiude in Lucera difesa dai Saraceni, III, 10. Sicardo, duca di Benevento: imprigiona l'abate Diodato e mette le mani sul tesoro della badia, I, 48.

Sicone (vescovo): toglie ai Cassinesi la chiesa di Sant'Angelo in Formis, I, 87.

Siconolfo: spoglia i monaci cassinesi, I, 48.

Siena: adunanza di vescovi, in cui è è eletto pontefice Nicolò II, I, 176.

Sigelgaita, moglie di Roberto Guiscardo: sua donazione alla badia cassinese, II, 3, si fa seppellire a Montecassino, 4.

Silvestro III, papa simoniaco, I, 154.

Simone (cardinale): è nominato papa alla morte di Nicolò III, III 35, (vedi Martino IV).

Simplicio (abate), I, 19.

Siponto (chiesa), I, 185.

Sisto IV (papa): nomina Giovanni, figlio di Ferdinando d'Aragona, abate commendatario di Montecassino, III, 151 — lo riceve solennemente in Roma, 152 — lo crea cardinale, 158 — lo manda legato al re d'Ungheria, 160.

Solaro Antonio (pittore), detto lo Zingaro: suoi affreschi nel vestibolo del monastero cassinese, oggi perduti, III, 198.

Solignac (di) Gugliemo: riceve dall'abate Bernardo molti beni tolti a quelli delle Fratte, III, 273.

Solimene (pittore): dipinge nella basilica cassinese, III, 264.

Solosmeo Antonio (scultore): lavora al sepolcro di Pietro de' Medici in Montecassino, III, 221.

Somma Pier Luigi: è il principale istigatore della rivolta dei Sangermanesi alla morte di Leone X papa, III, 212 — è mandato in esilio con altri nobili, 214. Sonetti di Benedetto dell'Uva in morte di Annibal Caro ed a Torquato Tasso (testo), III, 231.

Sora: è occupata dall'abate Roffredo, II, 158 — è ritolta da Napoleone Orsini a Giovan Pietro Cantelmo, III, 139 — è occupata dal capomassa Mammone, il quale ne fa la sua residenza, IV, 95 — scacciato costui, torna in mano dei regii, 111.

Sozomeno: codice della sua storia, I, 384.

Speculum monachorum, dell'abate Bernardo, III, 24.

Spoleto: vi è rinchiuso da re Ladislao l'abate cassinese Errico, III, 96 — è data da papa Eugenio all'abate Pirro, 112 — tradimento di questi, che la consegna ad Alfonso d'Aragona, 113.

Squarcialupi Ignazio (monaco): suo discorso nel gran parlamento di San Germano, III, 193 — sottoscrive i patti firmati fra i Cassinesi e Giovanni de' Medici, 199 — succede come abate a Graziano da Milano, 203 — edifizii da lui eretti nella badia, 206 — fa scrivere per uso dei monaci messali, salterii ed antifonarii miniati, 208 — nel tornar da Roma accoglie in grazia i ribelli Sangermanesi, 214.

Stefano (abate): sua origine da' conti dei Marsi; è nominato abate dopo la deposizione di Atenolfo, II, 169 interviene alla incoronazione di Federico II in Roma; diploma che ne riceve, 177 — guerreggia contro il conte di Celano, 179 — ricorre al pontefice Onorio III, contro le taglie di Federico II, 181 — muore, 183.

Stefano (cardinale, cassinese): si oppone ai nuovi usi introdotti a Montecassino da san Pier Damiano; muore improvvisamente. I, 188.

Stefano II (papa): chiama Pipino in aiuto contro i Longobardi, I, 29.

Stefano IX (papa): si reca a Montecassino e vi introduce riforme; concede un privilegio a Pandolfo, vescovo de' Marsi; riceve donazioni a favore della badia; fa eleggere abate Desiderio, I, 166 — vuol togliere il tesoro della Chiesa cassinese, 167 — ma ne è distolto; muore presso Firenze, 168.

Stefano (santo, re d'Ungheria): chiama nel suo paese monaci cassinesi, I, 222.

Stefano Carnutense: diserta le insegne dei crociati, II, 216.

Stefano di Cervario (abate): è eletto e confermato da Federico II e da Gregorio IX, II, 205 — va in Lombardia e giura fedeltà all'imperatore, 206 — ritorna a Montecassino e in quale stato la trovi, 207 — ricorre di nuovo all'imperatore, ma invano, 208 — muore a Montecassino, II, 4.

Storia della badia della Pomposa, cominciata da Placido Federici, IV, 5. Storia degli antichi duchi di Gaeta, di G. B. Federici, IV, 6.

Storia dei Normanni, del monaco Amato: divisione dell'opera, I, 218.

Sturmio (san) di Baviera: suo soggiorno a Montecassino, I, 26.

Suadan, vedi Saraceni.

Sujo: è fortificata dall'abate Gerardo, II, 35 — vi si difende l'antipapa Burdino, 40 — è occupata da Riccardo di Carinola, 55.

Summucula (Adenolfo), I, 111.

Sutri: sinodo in cui son deposti tre papi simoniaci, I, 154 — sinodo in cui papa Nicolò II depone Benedetto X, 176.

#### T

Tadino (monaco): è consacrato diacono cardinale, I, 185.

Tafuro, castellano di rocca Janula: taglieggia i Cassinesi, II, 207.

Tancredi, conte di Lecce: è coronato re in Palermo, II, 122 — sua guerra con Arrigo VI, 124 — suoi doni all'abate Roffredo, 125 — rilascia in libertà l'imperatrice Costanza, 134 — muove guerra contro i duci dell'esercito imperiale; muore, 137.

Tartaris (de) Pietro: è nominato da papa Gregorio XI abate cassinese, III, 66 - affretta la riedificazione della chiesa e del monastero; suoi fatti d'arme, 67 - discordie con Onorato Gaetano, conte di Fondi, 68 - è confortato ed aiutato da papa Urbano VI a combattere gli scismatici, 72 aiutato dalla regina Giovanna doma la rivolta in San Germano, 75 - riceve nella badia Carlo di Durazzo che lo crea suo gran cancelliere, 77 testo dei relativi diplomi, IV, 55 segue le parti di Carlo in lotta col pontefice e ne è scomunicato, 79 assedia Urbano VI in Nocera, ma è sconfitto, 80 - si mantiene fedele alla casa di Durazzo dopo la morte di Carlo: guerreggia contro Onorato Gaetano; fa pace con lui e con altri baroni, 81 - testo dei capitoli di pace, IV, 59 privilegi che ottiene da Ladislao, III, 83 - sua guerra con Jacopo di Marzano; è protetto dal nuovo papa Bonifazio IX, 86 - fine della guerra, 87 - muore, 88.

Tasia, moglie di Ratchis, I, 27.

Teano; rifugio dei monaci cassinesi sotto Angelario, I, 74.

monastero di San Benedetto, I, 74 —
 è distrutto da un incendio, 84.

Teobaldo (monaco): sua origine, I, 132

— peregrina a Gerusalemme, 105 e
133 — regge il monastero di san Liberatore, 132 — è eletto abate cassinese, 126 — cura la scrittura di
molti codici, 133 — è fatto prigioniero da Pandolfo di Capua, 137 —
fugge, aiutato da Sergio di Napoli, e
muore nel monastero di san Liberatore, 139 — elenco de' codici fatti
scrivere da lui, 394.

Teodemaro (abate): fa levar chiese, I, 34 — sue relazioni con Carlo Magno,42.

Teododo (abate), I, 20.

Teodoreto: codice della sua storia, I, 384.

Teofane (monaco), scrittore, I, 76.

Teofilo (abate), I, 20.

Teofilo da Milano (abate), III, 203.

Teologia coltivata a Montecassino, III, 235.

Terella (rocca): è edificata da Pandolfo d'Aquino, II, 55 — è distrutta e si forma la città, 56 — è messa a fuoco dall'abate Roffredo, 140.

Terelle: vi si ricoverano i monaci cassinesi fuggenti innanzi ai Francesi, IV, 29.

Termini (castello): è data ai Cassinesi,

 1, 191 — usurpata dai conti d'Aquino, è ricuperata dall'abate Brunone,
 11, 28 — è occupata da Marqualdo tedesco, 152 — è presa e saccheggiata dall'esercito di Gregorio IX papa, 187.

Terracena: Guglielmo di Sicilia vi tiene un parlamento, II, 114.

Terracina: donazione che fa il popolo ai Cassinesi, ascrivendosi alla fratellanza, I, 107 — testo della medesima, 356 — assemblea di vescovi, in cui Urbano II, è creato pontefice, II, 1.

- chiesa di Santo Stefano tornata in soggezione ai Cassinesi da papa Leone IX.
   I, 155.
- monastero di Benedettini, I, 14. Terracina (chiesa), I, 185.

Terremoti in Italia nel 1117, II, 38.

Terremoto nell'Italia meridionale nel 1231, II, 202.

- del 1349 che rovina le terre cassinesi, III, 52.
- del 1456 nel reame di Napoli, III, 134.

Tertullo, romano: offre a san Benedetto il figlio Placido, I, 5 — dona al santo dodici poderi in Sicilia, 12 — testo del relativo diploma, 270 — sua morte, 13.

Tesoro della chiesa cassinese: è rubato da Siconolfo di Benevento, I, 48 — rischia di esser rubato da un legato di Pandolfo di Capua, 138 — è tolto e restituito da Stefano IX papa, 167 — è rubato da Ruggiero di Sicilia, II, 108 — è preso, per bisogno di denaro, dal cardinal Pelagio, 192 — è rubato dai soldati di Federico II imperatore, 210 — è depredato dagli Ungheri e da Iacopo da Pignataro III, 51 — è saccheggiato da Loffredo, 74 — è spogliato nel 1798 dai Francesi, IV, 16.

Tesoro del vescovo di Rosella: è rubato dalla chiesa di Montecassino da Giordano di Capua, I, 243.

Testamento di Iacopo da Pignataro (testo), III, 301.

Theodino (abate), II, 118.

Theodino, vescovo di Acerra: è nominato abate e giura fedeltà a Manfredi; è deposto da Urbano IV papa, III, 5.

Tiepolo Lorenzo, doge di Venezia: riceve gli ambasciatori di Carlo d'Angiò per trattare d'un'alleanza, III, 14-

Titiis (de) Giovanni: è nominato da Giovanni de'Medici governatore generale di Montecassino, III, 172 muore, 173.

Todino: si rende strumento d'iniquità di Pandolfo di Capua contro i monaci cassinesi, I, 138 — si rinchiude in Rocca d'Evandro alla calata di Corrado il Salico, 141 — si arrende all'abate Richerio, 144.

Tomacelli Errico è creato abate da papa Bonifazio IX; favori che ne riceve, III, 90 — combatte il conte di Fondi, 92 — è rinchiuso da re Ladislao nella rocca di Spoleto, 96.

Tomacelli Giovanni: ottiene da papa Bonifazio IX Pontecorvo, III, 92 gli è ritolta da Gregorio XII, 94.

Tomacelli Pirro (abate): sua nomina, III, - 99 bolle che ottiene dai padri del concilio di Costanza, 100 - riacquista la rocca Janula, 101 - sottomette i vassalli staccatiši, 102 - protesta contro le devastazioni di Ruggiero Gaetano, 104 - fugge dalla badia invasa da Francesco Blanco; si fortifica in rocca Janula, indi in Sant'Angelo in Theodice; è preso e imprigionato in Roma, 106 - è rilasciato libero e torna a Montecassino, 110 - riconquista San Pietro in fine; restaura la città e dà lustro alla chiesa di San Germano; fa un censo dei beni cassinesi, 111 - tradisce papa Eugenio consegnando Spoleto ad Alfonso d'Aragona ed è scomunicato, 113 — armeggia contro i Cassinesi; si difende disperatamente in Spoleto; è condotto prigioniero in Roma, dove muore nel Castel Sant'Angelo, 114.

Tomichi (abate), I, 31.

Tommaso II (abate): succede a Bernardo dei Sacchetti, III, 34.

Tommaso (decano): è creato abate alla morte di Bernardo, III, 34.

Tommaso (san) d'Aquino: è per sette anni monaco a Montecassino; si reca a Napoli; si fa Domenicano, II, 196 — rifiuta il governo della badia Cassinese, III, 4 — muore nella badia di Fossanova, 32.

Torchitorio, regolo di Cagliari: fonda un monastero, I, 225.

Torello: è espugnata dall'abate Roffredo, II, 158.

Totila, re dei Goti: è ammansato da san Benedetto, I, 13.

Tours; sino dotenuto da papa Urbano II, che assoggetta alla badia cassinese quella di Glanfeuil; bolla relativa, II, 11.

Trasmondo, conte di Chieti: deruba i

legati papali dei doni mandati da Costantino Monomaco, I, 157 — gravemente infermo, vuol divenir monaco, 158.

Tremiti (isola): monastero, I, 158 — scandali fatti cessare da abate Desiderio, 201.

Trento: concilio riaperto da Pio IV papa, III, 243 — abati cassinesi che v'intervengono, 244 — invitano ad andarvi l'abate di Montecassino, 245.

Tribucco (castello): Arrigo V vi rinchiude prigioniero Pasquale II papa, II, 30.

Trionfo (II) de' martiri, poema in terza rima di Benedetto dell'Uva, III, 230.

Triulzi Ludovico (abate), III, 203.

Trivento (conte): combatte per Giovanni d'Angiò e invade le terre cassinesi, III, 137 — è totalmente sconfitto da Fabrizio Carrafa sotto San Germano, 139.

Trocchio: si arrende al conte di Trivento, fautore di Giovanni d'Angiò, III, 137.

Troja: vi è sconfitto Giovanni d'Angiò, III, 143.

# U

Ugo il Grande, fratello del re di Francia: conduce l'esercito dei crociati, II, 16 — è fatto prigioniero dei Greci a Durazzo, indi condotto a Costantinopoli, di poi liberato, 17.

Ugo, marchese di Toscana, I, 105.

**Ùgolino** (Baccio) da Firenze: succede come governatore di Montecassino a Giovanni de Titiis; muore, III, 173.

Umberto di Santa Rufina, I, 175.

Umberto, cardinale vescovo di Selva Candida: è mandato da papa Vittore a Montecassino, I, 161 — fa che Pietrorinunzi alla carica badiale, 163.

Umfredo, normanno: riconduce a Roma papa Leone IX, I, 157.

Ungheresi: devastano le terre cassinesi
e saccheggiano Montecassino, III. 49
— le devastano nuovamente sotto Carlo
di Durazzo, 77.

Urbano II (papa): sua elezione nell'assemblea di Terracina, II, 2 — sua bolla intorno al corpo di san Benedetto, 6 — testo della medesima, 211

— sue lotte contro Arrigo IV, 10 — assoggetta la badia di Glanfeuil alla cassinese nel sinodo di Tours, 11 — bandisce la crociata in Clermont, 15 — si frappone tra i due figli di Roberto Guiscardo, per riconciliarli; favorisce Ruggiero di Sicilia, 21.

Urbano IV (papa): chiama di Francia
Carlo d'Angiò contro Manfredi, III,
4 — depone l'abate Theodino; nomina abate Bernardo Ayglerio di
Provenza, 5.

Urbano V (papa): s'adopera a ristorare
la badia cassinese, III, 57 — toglie
i vescovi e ristabilisce gli abati, 58
— scomunica i predatori della badia,
59 — manda nuovi monaci a riformarla, 60 — elegge abate Andrea da
Faenza, 61 — muore in Avignone, 64

— statua levatagli dai Cassinesi nel secolo xviii, 65.

urbano VI (papa) · succede a papa Gregorio XI; scisma; lotte con l'antipapa Clemente, III, 70 — sua lettera all'abate Pietro de Tartaris, 71 — scomunica la regina Giovanna, 75 — dà il regno di Napoli a Carlo della Pace, 76 — viene a rottura con lui, 78 — scomunica Pietro de Tartaris, 79 — è da lui assediato in Nocera, ma se ne libera; lotta contro Carlo di Durazzo, 80.

Urbano da Cremona, priore cassinese: rimane con pochi monaci nel monastero e vi riceve il principe d'Aragona, III, 218.

Urso (abate), I, 20.

Uva (dell') Benedetto (monaco): sua origine, III, 229 — sue opere, 230.

#### V

Vacca Antonio, capomassa: è ucciso in San Germano per avervi letto il bando del duca di Roccaromana, IV, 103.

Valentiniano (abate), I, 20.

 Vallefredda: è occupata e tenuta per sei anni da Braccio da Montone, III, 104.
 Valle-luce: monastero di san Michele, I. 96, 160.

Vallerotonda: si arrende al conte di Trivento, fautore di Giovanni d'Angiò, III, 137.

Venafro: è bruciata dall'abate Roffredo,II, 155 — concilio dei generali francesi, IV, 19.

Venafro (chiesa), I, 183.

Vergini prudenti (le), poema in ottava rima di Benedetto dell'Uva, III, 230.

Vescovi sostituiti da papa Giovanni XXII agli abati cassinesi, III, 47 — loro mal governo, 48.

Vesperi siciliani, III, 35.

Vicani Ignazio (abate): fa costruire una chiesa inferiore alla basilica, III, 237.

VIIIa Santa Lucia: è devastata ed arsa da Federico II imperatore, II, 193 è occupata da Francesco Blanco, III, 106.

Vincenzo da Napoli (abate), III, 203.

Visconti Aurelio (abate): accoglie Giuseppe Bonaparte, 40.

Visione del monaco Adamo, I, 130.

- di Alberico monaco (indice dei capitoli), II, 229.
- del monaco Alberto, II, 105,
- del monaco Amato quando fu tolto da papa Stefano IX il tesoro della chiesa cassinese, I, 167.
- di san Benedetto intorno alla distruzione della badia, I, 14,
- di Consalvo, III, 181.

Vitale (abate), I, 19.

Vitellesco, patriarca alessandrino: vince con un esercito pontificio l'abate Piero a Spoleto, III, 114.

Vittore II (papa): riprova l'elezione di Pietro ad abate, I, 160 — chiede ragione della elezione; manda legato a Montecassino il cardinal Umberto, 161 — fa eleggere abate Federico di Lorena, 163 — sua morte, 164.

Vittore III (papa): ripara a Montecassino, sentendosi malsicuro in Roma; vi ritorna incoraggiato dalla contessa Matilde; ne riparte; tiene un concilio a Benevento, I, 260 — ritorna a Montecassino, designa il nuovo abate in Oderisio diacono, il nuovo papa in Ottone, vescovo ostiense, e muore, 261.

Vittore IV (antipapa): si assoggetta al papa, II, 108.

Viticuso: è fortificata dall'abate Gerardo, II, 35 — si arrende al conte di Trivento, fautore di Giovanni d'Angiò, III, 137.

Vormazia, vedi Worms.

#### W

Waldrada, I, 61.

Worms: dieta in cui è creato papa Brunone, vescovo di Toul, I, 171 — adunanza di vescovi simoniaci, in cui Arrigo IV dichiara il pontefice Gregorio VII decaduto, 236.

# Z

Zaccaria (papa): consacra la chiesa di Montecassino riedificata dall'abate Petronace, I, 24 — conferma le donazioni di Tertullo e di Gisulfo, 25 — pacifica Ratchis, 27 — testo del privilegio, 275. Zanobi da Strata: è nominato vicario generale del vescovo cassinese Angelo gli Acciajuoli, III, 54.

Zotone, primo duca di Benevento: invade e mette a soqquadro la badia di Montecassino, I, 20.

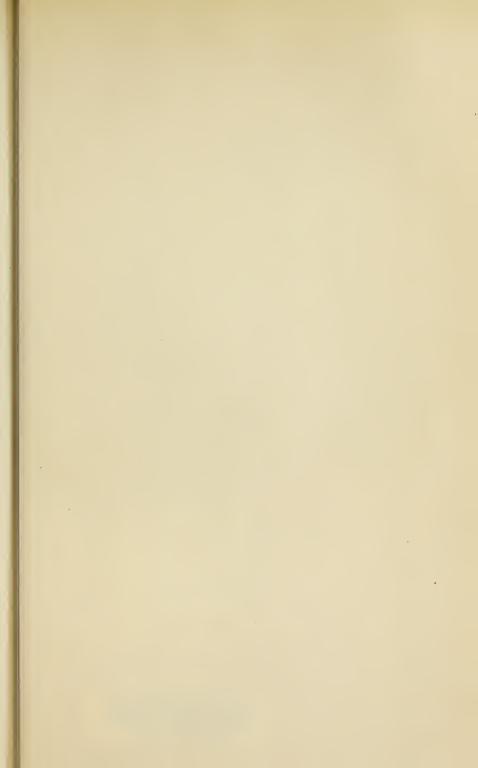



GETTY RESEARCH INSTITUTE
3 3125 01359 8269





